

# ВІВЬЮТЕСЯ ВЕЬЬЯ В. САЗА

IN NAPOLI

To digocatario 2 H 2/19 Sala GEARDE

Scansia & Palchello H

Olo d'ord. A

Folat. II. 30.

Transport Comple



# OFCAUP

D.Y

CITTÀ DI PENNA.



# QUADRO

7750V

n r

CITTÀ DI PENNA,

. SACC20

STORICO-STATISTICO

SΨ

# CITTÀ DI PENNA,

CAPO-LUGGO DEL 2.º DISTRETTO DELLA PROVINCIA DEL 1.º ABRUZZO ULTERIORE BEL REGNO DELLE DUE-SICILIE ;

Det Borron

Nous ne présument pas pouvoir nous acquitter de manière à ne laisser rien à dire après nous. Tableau p'Iscata, pas un Ultramortais.



NAPOLI,

PE'TIPI DELLA MINERVA, strada s. Anna de'Lombardi n.º 10.

1832,



## L'autore mette la sua opera sotto la salva-guardia delle leggi.

...... Mi spicco verso il patrio nido, Ch'io men l'ho a schifo, da che pur men tristo, Al par dei paesoni e paesoti, Me'l fa di esperienza il duro acquisto. ALFERRI; S'al. IS.

-----



#### LETTERA DEDICATORIA

DA SERVIRE

-

## PREFAZIONE

AL SIG. FRANCESCO SIBILIO

ROMA

# Amico carissimo

Nel settembre dell'anno trascorso, quando dimoraste qui per alcune settimane, e mi daste l'incarico dirigere la vostra cura con acqua-ventina, per la infermità che soffrivate, mi diceste che, in atto di partirvi da Roma, come anche per viaggio, vi occorse vedervi ben imbarazzato, quando nessuno trai vetturini non mostravasi certo della via che doveasi tenere, onde condurvi a città di Penna. Quindi mi soggiungeste, che avreste trovato meglio conveniente, ove io, nella mia

Memoria su l'acqua-ventina, avess'indicato qual'è la strada, che dai forestieri debbesi prendere, per potersi recar, senza traviamenti, a la sorgente di Penna, per la ragione che avrei, con ciò, allontanato dall'animo di molti, bramosi venire a far uso dell'acqua medicinale, una potente cagion di esitazione.

Rimasi mortificato di questa rimostranza, ma poi riflettei che la omissione da voi motivata, non poteva, nel modo che opinavate, constituire effettiva cagion di esitazione pei forestieri medesimi, poichè, a la fin fine città di Penna non è poi punto matematico nella penisola, nè manca trovars' indicata in ogni Atlante geografico, ma pensai esistere piuttosto altra cagione, di natura più grave, e non sì facilmente superabile, ed esser questa la mancanza di un Itinerario che valesse in un tempo a dar idea adeguata di Penna, e quindi dei comodi che gl' infermi stranieri ponno ripromettersi, all'uopo, nella città menzionata. Tali riflessioni mi portarono a giudicare che sarebbe riuscito vantaggioso, così per città di Penna che pei forestieri infermi, se fosse stato possibile lestamente pubblicare qualche operetta al proposito.

Nella persuasione della verità suindicata, e nella inclinazione che, già da tempo, provava di consegrar qualche pagina a la terra dov'ebbi culla, mi determinai attirar su' miei omeri il peso di riempiere questo vôto, avanti particolarmente che, con nuovi impegni familiari, non sopraggiunga il settimo lustro a rinfacciarmi i di scialacquati. Ma furono grandi le difficoltà che incontrai, tanto per la mancanza di tempo, che per la raccolta di elementi opportuni. Ad ogni modo, la ferma determinazione di riuscir utile al mio paese ed agl'infermi stranieri , mi fece risegare alcune ore , tra gl'imbarazzi di mia professione e quelli di più serio lavoro, e mi fece parer meno gravoso il fastidio inerente al carattere dell'assunta impresa.

Ma non prima del periodo di sei mesi è a me riuscito portare a compimento questo mio lavoro che or qui, sotto il titolo di=Saggio storico-statistico su città di Penna=, mi affretto dedicare a voi, perchè voi per lo appunto siete stato il primo a farmi di esso nascer la idea, e perchè son contento darvi una dimostrazione pubblica della mia devozione e del mio attaccamento. Che se vedrete rapi-

damente toccati i suggetti di ciascun articolo, ciò è che, per l'uso cui specialmente intendo destinato il presente libro, mi sono, a bella posta ingegnato, contenermi nei limiti di un Saggio , onde non annoiare e riuscire conciso. Vi accorgerete però facilmente, che il mio lavoro si risente di precipitazione, ma comechè non si tratta in esso della enunciazione di massime filosofiche, della esposizione di dottrine, così è che mi sono arbitrato trascendere il canone di rigore che, in fatto di produzioni letterarie , il Venosino commenda , ed ho creduto volonterosamente che , per le condizioni inerenti a la circostanza, la sollecitudine per questa volta dovesse vincerla su la precisione; il perchè, se vi prego accogliere questo mio lavoro tal quale com'è, non mi attendo meno il favore della vostra indulgenza. Confido, frattanto, che le poche notizie che, nella presente operetta, ora da me si danno su Penna, debban essere più che bastevoli, onde gli assenti possan formarsi una idea conveniente della città che oggi constituisce punto d'indicazione della sorgente ventina, e luogo di soggiorno delle persone che si recano a far uso della sudett' acqua medicinale; come pure che possan esser valevolt' a dileguare qualunque dubbiezza sur l'animô' di quei che, nella determinazione di recarsi' a la sorgente di Peana, potessero vivere in perplessità per lo semplice supposto che pôse san quivi penuriare degli ordinari comodi della vita, quali trivialmente si sa che nello stato d'infermità si rendono di necessità imperiosa.

Anzi porto avviso, che i medici stessi; quali infatto di aiuto terapeutico, conforme è quello di un'acqua medicinale, soglion sottoporre a criterio la serie dei più minuti rapporti statistici, venendo oggi, mediante questa operetta, a conoscere meglio le condizioni locali di città di Penna, possederanno, per un verso, dati più razionali, onde poter proporre l'uso dell'acqua-ventina ad una classe d'infermi, che non cosi facilmente si sa risolvere distaccarsi, anche teporaneamente, dal treno dei commodi da cui ritrovasi circondata.

Finalmente troverete, non ne dubitate, la indicazione dei punti centrali di direzione, onde ognuno si possa trovar meglio al caso conoscer la via di recarsi più agevolmente e più prestamente a Penna; ma perdonerete se, per una fatalità curiosissima, la vostra idea, quella che per la prima ha dato la spinta a quest' opera, non trovisi consegnata se non che a la fine dell' ultimo articolo del presente Saggio, perchè così è a me parso richiedere l'ordine delle materie.

Gradite, vi prego, le dimostrazioni della mia sincera amicizia, e credetemi sempre,

Città di Penna , 12 aprile 1832 ,

Di voi

Affezionatiss. e devotiss. amico VINCENZO GENTILL

#### ADDITION ANALITION

DELLE MATERIE ,

PER ORDINE ALFABETICO.

#### A

Acque potabili, in città di Penna, §. 70.
Agricoltura, nel comune di Penna (stato dell'), §. 71.
Alberi che allignano nel territorio di Penna, §. 76.
Amministrazione, in città di Penna, §. 26.
Amme di accacia, nel comune di Penna, §. 34.
Arme, o stemma di città di Penna, §. 48-49.
Attribuzioni di ciascuna dignità capitolare della cattedrale di Penna (antiche), §. 28.

### В

Beneficensa, în città di Penna (stabilimenti di), §. 33, Bestiame del comune di Penna (qualità e numero del), §. 80. Bilancio del commercio, în città di Penna (preponderanza del), §. 90. Bruchi, nel comune di Penna, §. 83.

### C

Caldo, nel comune di Penna (durata del), §. 51. Campagna di Penna (aspetto della), §. 72. Cani e gatti, nel comune di Penna (numero di), §. 81. Carattere degli abitanti di città di Penna, S. 15. Cera e mele, nel comune di Penna, S. 79. Chiese di città di Penna , 6. 5. Cicoria di Penna, S. 76. Cimici , nel comune di Penna , §. 83. Cittadinanza, in Penna ( entro quanto tempo si acquista la), §. 30. Clima del comune di Penna, §. 51. Compagnie laiche , in città di Penna , S. 32. Commercio , in città di Penna (stato del), §. 89. Combustibile , in città di Penna , S. 52. Concimazione (difetto nella), §. 71. Conchiglie , intorno Penna (strati di) , §§. 59 , 61. Condizioni uaturali e civili della popolazione di città di Penna , S. 13. Contribuzione fondiaria , in città di Penna , SS. 29, 74. Consumi annuali , in città di Penna , C. 32. Corte (antica) serenissima , . . . . . . . . civile , > in città di Penna , 6. 25. · · · · · · · · vescovile Corriere (arrivo e partenza del) , §. 100. Costumi del basso-popolo, in città di Penna, S. 16.

 Diocesi di Penna ( namero delle università della), §. 27. Distanze di Penna da diverse città capitali, e diverse città provinciali del regno, §. 100. Divisione amministrativa del distrettto di Penna, III.

Divisione amministrativa del distrettto di Penna, 111.

Dominio temporale della chiesa su città di Penna (antico), §. 21.

Dominazioni diverse, sotto cui è stata città di Penna, §. 19-20.

### E

stiana, §. 21.

Erbe spontance, nel territorio di Penna, §. 76.

### F

Fabbricati, în città di Penna, §. 3-4.
Fabbriche e manifature, în città di Penna, §. 88.
Farfalle, nel comune di Penna, §. 83.
Fiere e mercati, în città di Penna (5. 83.
Fiero e mercati, în città di Penna (6. 84.
Fiuni che bagnano il territorio di Penna, §. 66.
Fondatione di città di Penna, §§. 42, 43, 46, 47.
Fondi (contribuzioni a cui son sottoposti 1), §. 73.
Francesi, în Penna (domnio de), §. 26.
Freddo, nel comune di Penna (durata del), §. 51.

x

Impiegati, in città di Penna, municipali, ) . · · · · · · · · · · · · · · · militari , · · · · · · · · · · · · · · ecclesiastici , S. 26-27. · · · · · · · · · · · · · · giudiziari , · · · · · · · · · · · · · · finanzieri , Importazioni annuali a città di Penna, §. 35. Industrie e manifatture , in città di Penna , C. 85-88. Interesse del danaro in città di Penna, §. 96. Instruzione pubblica, in città di Penna, §. 37. Introduzione , I.

#### L

M

Lettera dedicatoria, pag. I. Librerie , in città di Penna , S. 8. Locande in città di Penna, S. 100. Lumache, nel comune di Penna, 6. 83.

Malattie regnanti , nel comune di Penna , S. 17. . . . . . . . dei grani. . . . . . . . § . 77.

Mantenimento, per ogni bestia grossa (termine medio della spesa di), §. 80.
...... di ciascun colono (termine medio della spesa di), §. 73.
Margherita di Austria, in città di Penna, §. 23.
Mendicità, in città di Penna i §. 35.
Monte cin corso nel comune di Penna, §. 90.
Monte di pietà, in città di Penna (antico), §. 33.
Monte-corno (elevazione di), §. 55.
Monumenti di belle-arti, in città di Penna, §§. 5, 7.
........ di antichità............ §. 9.
Mortalità, nel comune di Penna, §. 14.
Mosche, nel comune di Penna, §. 83.

O
Obbligazioni del comune di Penna, §. 31.
Oli del comune di Penna, §. 31.

# Opere di pietà, in città di Penna, S. 34.

Passeggi pubblict, in città di Penna, S. 10-11.

Penna, anticamente municipio di Roma, S. 47.
... ridotta a contea, S. 22.
... dichiarata metropolitana della provincia pennese, S. 22.
... dichiarata città reale e residenza di preside, S. 22.
... ha doyuto essere fondo di mare, S. 60-62.

. . . . concessa , sotto il titolo di ducato , a Margherita di Austria , § . 23. . . attualmente in risico di troncarsi nel mezzo , § . 63-64.

Pennesi che hanno occupato la sede vescovile di Penna, o di altrove, §. 40. Perimetro del distretto di Penna , I. Pesca e pesce, nei fiumi di Penna, §. 68-69. Pioggia, neve, gelo, nebbia e gragnuola, nel comune di Penna , f. 52-54. Pipistrelli , nel comune di Penna , S. 83. Popolazione del distretto di Penna, I. · · · · . di città di Peuna , §. 13. Posizione topografica del distretto di Penna, I. Prerogative di città di Penna (antiche), §. 26. Pressioni atmosferiche , nel comune di Penna (svariate) , S. 54. Prigioni , nel comnne di Penna , §. 36. Primitivi abitatori del Piceno e di Penna §. 43-47. Primitiva ristaurazione politica di città di Penna, S. 25. Privilegi del capitolo di Penna (antichi), §. 28. Prodotto netto de' fondi , in città di Penna ; §. 73. ... dell' agricoltura , in generale , §. 96. . . . . dei campi , degli orti , dei pometi , di giardino, di siepi e querceti, §. 75. . . . . degli animali (termine medio del), §. 80. . . . . dell' industria , §. 96. Prospettiva esterna di città di Penna, 6. 12. Pulci, nel comune di Penna, §. 83. Punti centrali di direzione per recarsi, senza traviamenti, a città di Penna, §. 99. Punti di vista , da città di Penna , S. 12.

#### R

Raccolta delle biade, nel comune di Penna ( epoca della), §. 79. Ragni, nel comune di Penna; §. 83. Ranocchie, nel comune di Penna, §. 68. Rendita imponibile de' fondi , in città di Penna, S. 74. . . . . di città di Penna propria, §. 29. Rettili, nel comune di Penna, §. 83. Riflessioni archeologico-critiche su la fondazione di città di Penna, \$6. 42, 47.

55-65. Rospi, nel comune di Penna, §. 83.

. . . . . geologico-economiche sul territorio di Penna,

Salario degli artigiani , in città di Penna , §. 88. . . . . del colono , nel comune di Penna , §. 73. Scarabei , nel comune di Penna , §. 83. Senato e quadrumeirato di città di Penna (antico), S. 47. Seta, nel comune di Penna, §§. 79, 95. Sopravanzi, in città di Penna, f. qu. Sorgenti di acqua , in città di Penna , S. 70. Spaccio delle produzioni , in città di Penna , S. of. Stato politico di città di Penna (antico), 6, 18, Strade rotabili esterne e vicinali di città di Penna, S. 98. Suolo del comune di Penna (natura del) §. 56-59. Superficie di Penna (cause del restringimento della), 6.63-64.

Terre, nel comune di Penna ( natara , classe , valore, rendita delle), §. 72. . . . . (divisione agricola delle), f. 73.

. . . . (quantità che per ciascun fuoco ed individuo ricade delle), §. 74.

Territorio del comune di Penna ( estensione totale del ), \$\cdot 74.

Tignuole, } nel comune di Penna , §. 80.

Topografia di città di Penna , S. 1.

Tradizione su la provegnenza di papa Stefano IX, con armata a Campo-sacro, §. 23.

#### U

Uccelli di passaggio pel comune di Penna, S. 82.
... di permanenza, diurni e notturni, nel comune di Penna, S. 83.

Ufizio della tenenza doganale, in città di Penna, (antico), §. 25.

Uomini illustri di città di Penna, in dottrina, §. 36.

Uve del comune di Penna, S. 95.

#### V

Venti dominauti, nel comune di Penna, §. 54. Vermi, } nel comune di Penna, §. 83. Vini del comune di Penna, §. 92. Vitto a buon mercato, in città di Penna, §. 32.

#### $\mathbf{z}$

Zanzare, nel comune di Penna, §§. 66, 83. Zecche, nel comune di Penna, §. 83.

FINE DELLA TAVOLA.

Ut verum ingenue fatear, omnem molestiam, e suscepto labore manantem, amor in patriam mitigavit.

Salcontus, in Praef.



# OTADRO

# CITTA DI PENNA.

o VERO

SAGGIO STORICO-STATISTICO

# CITTA DI PENNA.

CAPO-LUGGO DEL 2.º DISTRETTO DELLA PROVINCIA

DEL 1.º ABRUZZO ULTERIORE.

Introduzione.

I.

Il distretto di Penna, nella provincia del 1.º Abruzzo ulteriore, nel regno delle due-Sicilie, sarebbe in perfetta continuazione con l'Abruzzo chietino, se non venisse da questo naturalmente diviso dal fiume Pescara: è la sua lunghezza, da Montegualtieri a Castiglioni a la Pescara, di 30 miglia '; la maggiore larghezza, da città sant' Angelo a Celiera, di 18; la minore, da Castiglioni-Messer-Raimondo a Farindola, di 7; termina ad occidente con Castelli, a s-ttentrione con Rapino, a mezzo-giorno col fiume Pescara, ad oriente col mare adriatico: la sua superficie, ch'è disseminata di montuosità, disuguaglianze, basse, alte valli, solchi, burroni e d'irregolarità originali e stupende, ha la estensione di 455 miglia quadrate: il numero degli abitanti è di 86,009, per cui ricadon di questi 191 a miglio quadrato.

### II.

Il territorio del distretto di Penna è, per la piupparte, posto a le falde del lato orientale del gruppo maggiore che formanò gli appennini , nel percorrere la Italia, ed è degno di essere notato che tende potentemente a fondersi in bassa vallata verso l'adriatico, e segnatamente verso Silvi e Pescara, per cui le acque di quel maresi vedono allontanarsi dalla sua spiaggia occidentale più celeremente di

a N. B. Parlando di miglia, intendo sempre di quelle geografiche o di quelle italiane, ognuna delle quali si sa ch'ò appunto di 60 a grado, e che corrisponde perfettamente ad un minuto di grado.

quello che l'influsso lunare ed il corso regolare delle ordinarie rivoluzioni naturali richiederebbe. Questa sfavorevole disposizione del suolo del distretto, che si è notabilmente accresciuta per lo disboscamento dei terreni in declivo e pel dissodamento e la coltivazione dei terreni saldi, come farò rilevare più appresso, minaccia portare un colpo all' agricoltura ed a la pastorizia della provincia del 1.º Abruzzo ulteriore; mentre, comunque si vogliano promuovere prati artificiali e prodigar ingrassi a le terre, ove la economia agricola, con impalizzate con fossi e novelle piantagioni di alberi, non opponga un argine a lo incessevole arrovesciamento e scolo del fiore della terra vegetabile, le terre del distretto e della provincia proseguiranno incessantemente verso un rovinoso deterioramento.

# Ш.

Il distretto di Penna, ch'e di 2. classe, è composto di un capo-luogo, di 7 circondari, in ognuno dei quali risiede un giudice regio, che dipende da un giudice instruttore, residente nel capo-luogo medesimo, di 32 comuni e 18 comuni-uniti, che fanno in tutto 50 università; ma per la migliore intelligenza di quanto ho detto, invito il lettore voler dare uno sguardo a la seguente tavola.

ENNA,

#### E DEI DIREZIONE DI CENSIMENTO.

|       | CIR <sup>t</sup> [<br>c                                                                                                                 | POPOLAZIONE                         |                                                                      |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| CLASS |                                                                                                                                         | comuni<br>uniti.                    | COMUNI.                                                              | CIRCONDAEI.   |
| 2.0   | Circo                                                                                                                                   | 995<br>346<br>350<br>1,313          | 1,691                                                                |               |
| 2.8   | 3 Montebel Circot 4 Bisenti Bacucco 5 Cermign                                                                                           | 346<br>300<br>300<br>2.050          | 2,349                                                                | 7,592         |
| 2.8   | Montega: 6 Penna sarto. 7 Basciano: 8 Castagnar 9 Castiglior Appignar Circonduri 10 Città sar Cipresso: 11 Elice. 11 Montesit Cappelle: | 1,068<br>715<br>2,271<br>971<br>745 | 3,552<br>1,329<br>1,2:6<br>1,184<br>1,065<br>1,813<br>3,990<br>2,107 | )<br>} 12,694 |
| 2.ª   | 13 Castellan asseri. Circui 14 Loreto. 15 Collecor 16 Picciano 17 Moscufo                                                               | 1,173<br>550                        | 1,401<br>8.5<br>2,303<br>1,815                                       | 8,092         |
| 2."   | Circon  18 Pianelfa Cerratin Castellan (Siegue il d                                                                                     | 350                                 |                                                                      | NADO          |

## 

### SAGGIO

STORICO-STATÍSTICO

SU

CITTA DI PENNA.

SEZIONE I.

# Articolo 1.º

Topografia di città di Penna; fabbricati pubblici e privati; chiese; quadri; librerie; passeggi.

§. I. Città di Penna, capitale del 2.º distretto della provincia del 1.º Abruzzo ulteriore, pel reguo delle due-Sicilie, trovasi edificata bizzarramente su l'alto di picciol monte, coperto di vigne e di olivi, che si eleva, nella direzione di ovest-sud-est, a rincontro della fronte orientale degli appennini (a gradi 31,38 di longitudine, 42,25 latitudine settentrionale), da cui non è lontana, in linea retta,

che di sole 3 miglia circa, essendola di 10 dalla spiaggia occidentale dell'adriatico. Il giogo di quel monte, guardato a distanza di 4 miglia circa, da un punto in sud-ovest (pianura di Vestea), si mostra, per una illusione ottica, in linea quasi parallela all' orizzonte, ma in sostanza si abbassa nel bel mezzo e poi s'innalza con le corna in due vette verso il cielo, descrivendo un arco rovescio, della corda di passi 2,700 , della freccia di passi ·600 circa. Di queste due vette, cioè quella a nord in cima a cui si trova il così detto castello, e quella a sud ov'è fabbricata la cattedrale (formando ciascuna, rispettivamente, angoli di 32 gradi circa con l'orizzonte), si costituiscono i due punti di elevazione massima di Penna, il di cui termine medio si può stabilire a 2,154 piedi parigini sul livello dell'adriatico. Lungo il declivo meridionale della vetta di santa-Chiara, e quello boreale della vetta della cattedrale è posta la maggior parte dei fabbricati, quali man mano si vedono prolungare a basso della estesa vallata ove si riuniscono a la piazza grande; talchè trovandosi Penna disposta a mezzaluna sul dorso ineguale della montagna medesima, se per un verso offre al di fuori il gradevole aspetto di anfiteatro, per l'altro verso è lontana dal presentare al di dentro, ordine e simmetria nei fabbricati lungo le strade; chè anzi queste, comunque ben

lastricate di puri mattoni, nei frequenti zig-zag che descrivono, non vengono assicurate che da bassi muretti di poco buon gusto, e per la indicata ineguaglianza del suolo non pouno riusçir tutte egualmente commode al libero giro delle carrozze.— È la lunghezza della città medesima di 3,000 passi circa, la maggior larghezza di passi 570, la minore di 102, il perimetro di passi 9,000 circa.

S.2. Città di Penna, per la lunga e concava linea che descrive, non solo fa che, come in un anfiteatro, le mura ed i tetti delle case inferiori non ingombrino le finestre delle case superiori, ma non giunge a constituire quei gruppi di casamenti e quei laberinti di strade serrate, così contrari nelle grandi metropoli a la salute pubblica, ed al godimento, dei benefici influssi dei vitali efficienti atmosferici; perciocchè evvi finanche un punto (tra le ripe e Marchetti), ove la città, siccome ho fatto notare (6. 1.), non ha che il brevissimo diametro di 102 passi; per cui è agevole il comprendere, come l'aria dell'interno di Penna debb'essere costantemente in equilibrio con quella della campagna: anzi, mancando affatto la città di borgate sudice c basse, e trovandosi, al pari della grande villa-Adriana in Tivoli, circondata da per tutto di orti e giardini, e di una vegetazione incessevolmente animata, può

essere riguardata quasi come una grandissima villa: ha le mura fabbricate affatto di mattoni, è tutta fornita di acquedotti, ed ha, nell'indicato breve perimetro di 3 miglia, sette porte, tra le quali non vi è che riscuota qualche attenzione, se non quella di san-Francesco, costrutta sul disegno del Casale, e terminata dal Ciappi: anticamente era cinta da mura con torri, su le quali, al dir di Mazzaccone', si ritiravano le milizie urbane, per difesa della città: quali mura son oggi cadute per la massima parte.

§.3. Si può asserire che , strettamente parlando, i fabbricati non offrono in Penna niente di assai rimarchevole , sotto il rapporto della euritmia architettonica; perciocchè, dell' autica e più grande parte della città, perfettamente distrutta per gl'incendi, e rincalzata per le alluvioni naturali, altro non rimane attualmente, che annunzi qualche maguificenza, se non che taluni avanzi di porticati, quali hanno una certa rassoniglianza con quei tuttora esistenti in Bologna, alquanti residui di vecchie fortificazioni, e parecchie torri oggi convertite in abitazioni.

<sup>1</sup> Riflessioni critiche a la Relazione su città di Penna di Stanislao Casali, 1766, inedite.

Tra gliedifizipubblici di Penna, i più rimarchevoli, se non per la bella architettura, almeno per sodezzao per antichità, sonol monistero disanta Chiara, i conventi di san Domenico, quello dei pp. minori osservanti, quale si pretende edificato su di antica fortezza, il seminario, il palazzo vescovile, l'ospedale, la casa di Margherita di Austria, giù duchessa di Penna, il palazzo comunale, già sede degli antichi governotori, fornito di orologio per comodità pubblica, a due quadranti visibili, e di cappella dedicata a santa Cecilia con l'annua rendita di ducati 125. È a questa casa attaccato il teatro pubblico, di forma non dispregevole, con tre ordini di logge, scenario e macchine convenienti.

§.4. Non è poi cattivo il gusto che regna in parecchi degli edilizi privati di Penna, tra cui nominerò il palazzo Del-Bono, ove con piacere si veggono gli a-fresco di Carbone, gli arabeschi e gli allegri paesaggi di Ronzi padre, quali sono di una tale verità nel corridoio che, passeggiando per questo, credi esser quasi in aperta campagna, e sperimenti impressioni egualmente aggradevoli a quella che suscitano le belle vedute di Vernet, nell' appartamentosuperiore del palazzo Borghese.—Dinon ispregevole architettura sono il polazzo Aliprandi, con maestoso ingresso, vasto cortile, munito di ve-

stibulo, fontana e portico, sotto cui è doppia gradinata magnifica, con balaustri in pietra; ma gliappartamenti, sebben comodamente disposti, si risentono un po' dell' antichità. È annessa a questo casamento una piccola, ma graziosa chiesa, edificata sul disegno di Piazzola, entro la quale si ammirano una saut' Anna del Solimene ed un san Gaetano Tiene di eccellente pennello romano. - Il palazzo del già barone Castiglione, edificato sul disegno di Fr. Dissio, sebben offra un magnifico prospetto, con orologio in cima a quadrante visibile, non ha, fino qui, avuto il suocompimento: quello del marchese Castiglione, di vasto comprendimento, con finestre guarnite di pietre di buon lavoro, è nell'interno assai comodo e nobilmente ripartito. Ai palazzi indicati tengon dietro quelli De-Torres, Abbati, ec. §.5. Tra le chiese di Penna, vi sono di quelle che destano qualche interesse, non tanto per la profusione di ricchi ornamenti, o per eleganza ar-

chitettonica, quanto per vari pregevoli pezzi di helle-arti che in esse si trovano. Il duomo è un'antica chiesa 'a tre navi, edificata in forma di croce la-

<sup>1</sup> Questa chiesa, da altri (DelFico) si pretende innalzata sopra un vecchio tempio di Vesta, quale si crede fosse circondato da un boschetto sacro, da altri (Casale) su le rovine di una celebre chiesa di san Pietro apostolo.

tina, dedicata a la Madonna degli angeli. Nell' interno di questa chiesa, glioggetti che attirano, principalmente, l'attenzione dell'osservatore, sono le due cupole dipinte a prospettiva da Gio. Della-Valle da Penna: i quattro dottori, un martirio di san Fabiano & Sebastiano, un martirio di san Massimo, quali son opere del medesimo autore, offrono naturalezza di espressione e conservazione di tinte. che le dichiarano sommamente pregiate. Bellissimi sono, entro la medesima chiesa, i due quadri del pio stile di Correggio, rappresentanti il primo una santa Scolastica, l'altro un san Pietro celestino: e di molto buon gusto rinviensi un san Massimo in argento a grandezza naturale, modellato dal Sammartino:è in una cappella esistente in cornu aepistolae del grande-altare, ripiena di stucchi dorati ove, in un deposito in legno dorato, si venerano le reliquie di san Sebastiano, siccome, in altro deposito, posto incontro e conforme al sudetto, conservasi il corpo del beato Anastasio, già vescovo di Penna, il quale corpo si osserva tuttora convenientemente conservato, cioè da 612 anni a questa parte, ma mutilato e mancante della testa e del braccio destro . di cui si racconta che venissero involati e trasportati a la Francia, e propriamente a Tolone da Guglielmo da san Vittore, già vescovo di Penna nel

1324: sotto il medesimo altare maggiore esistono i corpi di san Massimo levita e martire, egualmentechè quelli de'suoi quattro compagni martiri Comizio, Donato, Luciano e Venanzio. È in questa chiesa, ove monsignor Giuseppe Spinucci celebrò, ai 10 novembre 1681, solenne sinodo diocesano. Al di sotto della chiesa medesima esiste antichissimo sottempio fornito di colonne di marmo, quali sostengono a vicenda la volta del sottempio stesso ed il solaio della chiesa superiore. Questo sottempio venne adorno da monsignor Gaspare Burgi di nuovo elegante altare. Incontro la porta grande del-· la chiesa cattedrale giacciono, troppo ingiustamenmente neglette, sebbene non malamente conservate, varie colonne del nostro granito chiamato migliarolo.

Nella chiesa di santa Chiara, oltre una bellissima nascita del bambino di Gio. Battista Gamba, osservasi la cupola dipinta dal Vallarola, opera nella quale, se non è d'ammirarsi castigatezza di disegno ed accordo di situazioni, non si può far di meno non riconoscere, in una folla di figure, superiore a quella del giudizio di Michelangelo, una franchezza di tratteggiamento raramente comune. A questa chiesa è annesso il monistero riformato quasi tutto di nuovo, nel secolo trascorso, ed abitato da

numerosa famiglia di monache 'suggette al vescovo di Penna.

La chiesa dell'Annunziazione, costrutta sul disegno di Castiglione, offre una mediocre facciata, quale, peraltro, perchè mancante di un largo in prospetto, è lontana dal fare il suo buon effetto. - Si rende pregevole la chiesa di santa Mariain Colle-romano, disegno del Fontana, per li delicatissimi intagli in pietra, di stile gotico, degli stipiti ed architravi della porta del vestibulo, per un san Francesco che riceve le stimmate, opera del Guercin di Cento, e per una sacra-famiglia sopra legno della scuola di Andrea del Sarto. La chiesa, qual' è a tre navi all'antica, è sostenuta da 16 colonne di mattoni tagliati; ed il convento annesso dei pp. minori osservanti di san Francesco, ha la clausura di un miglio circa. - Destano ammirazione, nella chiesa di san Domenico, un bellissimo Padre-eterno del cav.

1 Sono appunto le religiose di questo convento quelle che compongono così abilmente fiori artificiati e ad imitazione di natura, quali rivaleggiano giustamente con quei di Francia; ed è veramente a deplorare che le sudette religiose, per mancare di persone idonee a provvederle di manchine; non possano portare i loro lavori a quel grado di perfezionamento che farebbe ad esse conseguire i pieni suffragi delle persone di gusto, come che per una modesia mal'intesa o per eccesso di umiltà, tolgano, per un verso, al reale Instituto.

Spinelli, del pari che gl'intagli e le dorature, quali danno a la soffitta della cappella del Rosario una felice rassomiglianza con la soffitta di santa Mariamaggiore di Roma.

Ripiena di ottimi stucchi di Piazzola è la chiesa di san Giovanni gerosolimitano, la quale contiene pure un san Francesco di Paola ed un san Carlo di Gio. Battista Gamba. A questa chiesa è annesso un monistero 'che viene abitato da signore monache, dette le cavalileresse di san Gio. gerosolimitano, le quali indossano veste e manto negri, sono fregiate di collare di oro con croce pendente di Malta, ed eran suggette al gran-mastro di Malta, per cui il monistero di esse, qual'è assai ricco di heni ed argenteria, non poteva essere visitato che una sola volta per vita di vescovo, come sudelegalo spostolico. —Non si può vedere senza piacere la chiesa di no-

d'incoraggiamento di Napoli la sodisfizione di valutare e premiare i lavori di esse, per un altro verso, a città di Penna il vantaggio di essere meglio rinomata per un ramo d'industria così pregiato, del pari che per accogliere nel di lei seno dilettanti egualmente industriose che disinteressate.

1 Si raccoglie da un libro storico, întitolato La Croce, che la famiglia Trasmondi è stata fondatrice del sudetto
monistero, avanti che Penna fosse ridotta a due colli, ma
quando essa occupava i suoi quattro colli — ( V. Casale, ,
Relazione su città di Penna, 1766, inedita).

stra signora del Carmine, edificata sul disegno del Francia da Penna, per l'allegra facciata con doppio ordine di colonne toscano e dorico, e per una annunziazione del cav. Spinelli, quadro in cui si ammira un accidente di luce di felicissimo effetto.
—Si guarda con sodisfazione dalla matore di architettura il campanile di stile semi-gotico molto elegante, esistente a lato della chiesa di sant'Agostino.

• §.6. Oltre i conveuti testè nominati dei pp. dominati, dei minori osservanti di san Francesco di Asisi, dei carmelitani, nua volta ricchissimo, e dei cappuccini, eranvene in Penna altri 4; cioè, 1.º, il convento dei pp. di san Benedetto, della congregazione dei celestini, anche ricco, quale veniva abitato da diversi monaci, con le superiorità di priore e vicario '; 2.º, il convento dei pp. agostiniani, oggi soppresso; 3.º, quello dei conventuali di san Francesco di Asisi '. pure ricchissimo

1 Nella chiesa annessa, ch' era decorata degli stucchi del Giani, si crede venisse sepplito il famoso ana Glosconni da Siria: il antico e miracoloso croce-fisso che in quella medesima chiesa si venerava, trovasi oggi esposto all'adorazione dei fedeli in una cappella della cattedrale, in cui dopo la soppressione dei monaci celestini venne, nel 1808, con grande soleanità trasportato.

2 Si racconta ( Vedi Pierao Ridolpo Tossignani, lib. II. ), che nel 1216 il beato Anastasio de Venantiis, vescovo

di beni stabili; 4.º, il convento dei pp. buon-fratelli di san Gio. di Dio, qual era mantenuto dalla città e dalle compagnie laiche, con obbligo a quelli di sostenere l'ospedale e sovvenire gl'infermi.

6.7. Anche presso varie case particolari di Penna si trovano differenti pitture di classici, alcune biblioteche e collezioni di antichità e monete. Così, osservasi in casa Aliprandi una visitazione del Baroccio di palmi 9 di larghezza sopra 16 di altezza, che è una produzione finita, in cui si vede campeggiare lo spirito di pietà che ordinariamente animava quel compaesano del Sanzio: ivi pure si vedono un'adorazione del bambino di Raffaelo, e due sacre-famiglie dello stesso, con una studiata cornice che si pretende disegnata benanche dall' Urbinate. - Oltre di una ricca collezione di rami di eccellenti bulini (Morghen, Volpato, Feoli, Cuneo, Cecchini), si ammirano, in casa Forcella, un bellissimo volto-sauto sopra rame di Agostino Massucci, una Madonna con bambino, anche [sopra e cittadino di Penna, fu quegli che cedette il locale al serafico padre san Francesco, onde edificarvi il convento sudetto, e si pretende che da quel tempo in poi trovaronsi in questo, successivamente, i religiosi senza interruzione, fino agli anni 1800, in cui venne soppresso, ed indi nel 1817, infelicemente demolito con la chiesa, per la costruzione di una parte di via rotabile esterna,

rame, di Carlo Maratta, due ritratti originali so? pra tavola, di cui uno di Giacomo, l'altro di Eduardo Stuart ed un ritratto del cardinal d' Yorck . tutti di Cesare Slatev, un ritratto originale di Maria-Clementina Sobiesky, di Carlo Schilter, un ritratto di Carlotta di Albany , opera studiatissima di Odoardo Iungerman, il quale, con lo ingegnoso accordo di matite di differenti colori , su carta oscura, è riuscito a mentire, nella carnagione e nelle vestimenta, un effetto di tinte naturalissimo, ed a farne imporre per solida ed effettiva pittura da ciò, che non è altro se non opera di tratteggiamen. to con mero pastello; in questa medesima casa si vedouo, un Cristo in avorio del marchese Canova, una bella caccia, quadro increstato di pietre dure della scuola di Firenze, un eremita inglese di eccellente pennello, due paesaggi in mosaico, un sau Francesco che riceve le stimmate ed un sant'Antonio di Padova di Giovanni Burgman , quadretti curiosissimi in miniatura, eseguita abilmente sopra tele di ragno, che loro serve di campo, sostenuto da duplicati cristalli, e per ciò ciascuno di doppio prospetto: finalmente si vede nella medesima casa, come una rarità, un clavicembalo antico di finissimo lavoro inglese, che sarebbe lungo il narrare l' ordine delle combinazioni per cui vi si ritrova, clavicembalo che almerito di essere stato posseduto dall'infelice Giacomo III d'Yorck accoppia quello di essere sommamente armonioso, mentr'è fornito di due tastiere, ad ottava stesa, e tre ordini di saltarelli; cioè la tastiera inferiore, più in fuori, mobile a piacere, col piano e forte, quella superiore fissa e un po' più in dentro, con l'arpa, ec.

Tra le pitture esistenti in casa del barone Castiglione, non vi è che desti interesse se non il solo sogno di Giacobbe, di Gio. Battista Gamba. - È in casa del barone Scorpioni ove si conserva un san Rocco sopra rame , di Correggio , pittura nella quale risplende quel nesso di delicatezza e di grazia, che rendono così pregevoli le opere di questo pittore : quivi si osserva pure un quadro di Carlo Maratta, con la figura di un'addolorata, nel volto di cui l'artista, evitando un eccesso comune, tra i pittori, ha saputo sostenere, con la espressione del dolore, la delicatezza delle forme e la dignità del suggetto. - Non sono senza interesse le quattro teste di filosofi che si posseggono dal duca Gaudiosi; ma di merito sommo son riputate le pitture esistenti presso il marchese De-Torres, segnatamente un calvario, dipinto dal Pomarancio, in una cappella militare portatile in legno, ed una bellissima Veronica del Tiziano, la quale si può contare tra i capo-lavori di questo celebre artista: è anche presso il medesimo De-Torres, ove ritrovasi un Cristo in avorio; che si pretende del Buonarroti.—Il san Filippo Neri, sopra rame, in casa Vallarola di Carlo Maratta è, conforme la piupparte delle opere di questo pittore, ripieno di espressione e di grazia.—Interessanti dimostransi, in casa Ptorio, un san Gio. Battista al deserto, di Solimene; in casa Gentili, una sacra-famiglia sopra legno di aptico stile, ed una morte di san Pietro celestino di Luca Giordano, opera in cui non si può non riconoscere, a colpo d'occhio, il fuoco della immaginazione di questo famoso artista napolitano.

§.8. Oltre la biblioteca , oggi smembrata , dei pp. domenicani e quella dei pp. minori osservanti, esistono in *Penna* varie librerie particolari, tra le quali nominerò quella posseduta dal dott. Lauriti, decorata delle famose tavole anatomiche del *Calduni* , quella del barone Aliprandi, quella degli eredi del cav. Abbati, e quella del marchese Castiglione che, tra una folla di scelte opere classiche moderne, contiene anche il grande dizionario enciclopedico. — Una piccola, ma preziosa collezione di monete antiche, in oro, in argento, in rame, urbiche, imperiali e della Magna-Grecia si ritrova presso il cav. Aliprandi.

§.9. L'antiquario vede con piacere , nella sagrestia di san Gio. evangelista, un vetusto spadone assai ben conservato, della lunghezza di 6 piedi parigini, e del peso di 10 libbre, senza il manico. Questo spadone originale, ch'è lontanissimo dalla forma della vieta spada ispana, ha un' aria della lunga spatha romana, riformata nell' ultima tattica, inuanzi ai tempi di Pompeo, ed ha una certa rassomiglianza con i spadoni serpentini, che tuttavia si soglion portare, in Roma, da alcune guardie svizzere del papa, eretti su le spalle, nella grande processione del Corpus-Domini. - Non eccitano minore interesse taluni grossi moschetti, o cannoncini, della primitiva forma, chiamati passavolanti . che si pretende venissero adoperati dagli antichi a la difesa delle mura e delle torri di città di Penna : di quelli se ne veggono tuttavia due che, dalla loggia della porta di santa Croce, sono stati collocati, senza scopo, in alto a la porta di san Francesco.-Nella casa comunale, egualmentechè su i parieti della cattedrale, l'archeologo trova molte lapidi, ed un sarcofago in pietra di Luca de Penna, la di cui forma, peraltro, non ha il pregio di veruna eleganza. Non è poi raro il rinvenire, nelle adiacenze di Penna, oggetti curiosi di belle-arti ed antichità. Difatti non ha molto (1829) che, scavandosi per, lavori campestri, al di fuori e poco lungo la porta; di san Francesco, si trovarono, entro un sepolero. antico con volta, un candelabro di ferro placcato di stagno, una testa di putto in bronzo di elegantissimo lavoro, una lucerna sepolcrale di terra cotta, un vase lacrimale, un'anfora grossissima, della precisa forma delle anfore di Pompei ' con due impressioni di sigilli su i manichi con la seguente epigrafe: MENEI. ΣΩ. ANOS. IAΔΩ. - È a cauto al casino Abbati, ove giace una statua mutilata, che può giudicarsi rappresentare un console, e che, malgrado la ingiuria del tempo, lascia trasparire, nel panneggiamento assai manierato, la severità dello stile romano. - Ad onta dell' abrasione, cagionata dalle acque e dagl'incessanti toccamenti, siriconosce per opera di non mediocre scalpello un antichissimo basso-rilievo in marmo, che si pretende rappresentare una pugna di gladiatori, posto in uno degli stipiti dell' abbaino, a man dritta dell' antica fontana di santa Rufina.

§.10. Città di Penna è, al pari di Siena, provvista principalmente di breve, ma grazioso passeg-

<sup>1</sup> Nel momento in cui scrivo, trasento, che nelle Effemeridi di Roma sia stata pubblicata una dissertazione del ch. giudice Mozzetti, destinata ad illustrare gli oggetti di quello scavo.

gio nella villetta Abbati , i cui viali guarniti di spalliere di verdura e di alberi fruttiferi, trovandosi paralleli , quasi a livello e pochi passi a lato della . via rotabile, lasciano la opportunità di poter godere , passeggiando per essi, del bello effetto che produce tra i fusti degli alberi della via rotabile sudetta, l'andare e'l venire delle carrozze e dei passeggieri. La villa, qual'è costrutta sul disegno di Dottorelli da Penna, offre in prospetto un peristilio, con zoforo fregiate, sostenuto da colonne di ordine dorico, elevate su bassi plinti, entro il qual peristilio evvi un'ara eretta incontro il simulacro di un Bacco. Oltre che per una conveniente scalinata, si può montare all'ultimo piano della villa medesima, o sia all' altezza di 40 palmi, anche mediante una sedia volante in legno, d'ingegnoso meccanismo, animata da potenza invisibile. Nell' interno della villa, bizzarramente adorno, si rinvengono molte cose rare e curiose, toccanti le helle arti, ma segnatamente si guardano con piacere i bellissimi a-fresco di Carbone di felice imitazione di quei di Gio. da Udine, ec., ec.: a buon conto si può dire, senza esitazione con espressione francese, che questa villetta costituisce l'insieme di luogo veramente confortable.

S. 11. In quanto poi all' amenità ed a le bellezze

naturali, da cui son circondati il tratto di via esterna rotabile detta di san Francesco, che conduce a la villa testè descritta, e l'altro tratto di via rustica originale che mena al fonte ventino, ambidue addetti ad uso di passeggio, ecco quanto mi trovo aver consegnato in un MS. su l'acqua medicinale di Penna (destinato a veder la luce prima di questa operetta, ma tuttavia ritenuto per circostanze particolari), e che ora mi arbitro prelevare, contenendo la esposizione di cose troppo intimamente ligate all'ordine delle favorevoli condizioni locali di città di Penna. » Se , in una bella mattinata di primavera, prima di uscire dalla porta di san Francesco di Penna, ti arresti per poco sul più alto di piazza sau Niccola, guardando a ricoutro verso oriente, credi vederti aperto un largo cancello di amena villa, e a la vista di campagna variata e brillante, ti senti come sorrider l'anima, che vola a pascersi di una folla d'impressioni moltiplici ed allettanti : il mirabile accordo di mille naturali bellezze, quali prenderesti per labili e temporanee, ti rapisce e t'incanta: diresti quasi che or di lì venne alzato il sipario, perchè godi per brev' instanti di una festevole prospettiva; tal che, come temendo che cangisi all'impensata sì bella scena, non sai più arrestarti, e', impaziente di spingerti in essa, per misurarla a parte a parte , ti senti involontariamente determinate al cammino, e t'innoltri; ma, quando uscito fuori la porta, scorgi i dintorni, per così dire brillanti di nuova luce, allora è che una gioia sublime t'invade, e ti senti come mosso a novella vita: ad ogni passo che segni, vedi allargarsi le prospettive, e nuove affarciarsene dietro le prime, ed altrettante spuntarne barcolanti fra il decliuare dell'orizzonte; sì che l'occhio sedotto da quadro immensamente vasto, non sa, indeciso, in qual punto arrestarsi».

» A diritta si offre la pomposa Maiella che, pei vapori esalanti dalle sue terre, prende il colore dell'indaco e riflette dai di lei fianchi il forte del raggio violetto dell' iride: a que sto monte vedi far gala breve fila di men alte montagne quali appaiono tratteggiate su vasto campo chiarissimo, e sembrano addolcire le loro vette saglienti , quasi onde rendere il giorno più lieto: poi scorgi, più avanti, parecchie case campestri , un romitorio , pagliai e vigneti. Qui non puoi più dominar l'occhio che ratto vola lungo la fuga della via rotabile, che già tu calchi , e che a te si offre dinanzi , ombreggiata da giovinetti arboscelli: ivi miri quelle piante, nel graduato succedersi, restringersi coi rami progressivamente ad angolo acuto, e lasciare uno sfondo di cui ti è crucio non poter trascendere il termine :

ma ecco lì tosto un conforto al dispetto che quel vôto in te desta. La gioliva villetta Abbati, che in mezzo a variato pometo altiera si sta, vien bellamente ad allettare il tuo sguardo: ivi compiacesi l'occhio errare tra laberinto d'innestati arboscelli. le cui cime snelle, quai verdi pennacchi, segnano di oscure liste il chiaro azzurro del cielo: di là , percorrendo a sinistra il giogo della collina di Perrotti, scorgi, tra folte vigne, migliaia di canne rizzate in alto, che prenderesti per gruppi di lance o di schioppi di battaglioni colà schierati in battaglia : quindi siegue l'erta del colle di Tre-fonti che, sebben sorretta da spessi ceppi di olivi , vedesi sdrucciolare precipitosamente giu nel profondo. La immensa, amplissima valle della Conceria or qui t'inghiotte lo sguardo : nella ineguaglianza delle sue terre, nel bizzarro ondeggiare di pendici e di colli, di balze e burroni, la diresti un mare in tempesta, o ammassi di bufere per neve caduta con vento: al pari di bacino sterminato, scorgi tal valle allargarsi man mano assai più, spiegarsi a semi-cerchio, spingersi lon tanamente, e rialzarsi là in fondo, a nord-est , verso la volta del cielo : vedi apparire, su que' serpentini rialti , città , villa ggi , paesetti , che or là si sfuman da lunge tra vortici di nubi che, poste a rincontro del sol nascente, paiono masse di oro o di vetro fuso, ed or qua si mostrano intagliati e torreggianti, e ti accorgi che a questi è di specchio, nel fianco opposto, il suggetto adriatico, quale spiegato in ampla zona, rileva, col bel turchino delle sue acque, le pallide tinte di quellecoste morenti».

» Indi, tornando su i tuoi pessi, lasciata per poco amanca la via rotabile di san Francesco, e poggiando a man dritta, a lato del muro orientale del giardino De-Torres, incominci a battere la strada che, declinando, conduce a la sorgente ventina. La via per cui vassi a quel fonte se, per avventura, non è molto agiata, è però molto amena, e dirò anche nel suo genere assai pregiata, per un sito pur troppo montuoso ; dapoichè chi non sa essere appunto tra le ruvidezze della natura ove alberga il sublime? Questo sentiero naturale, comunque assai male apprezzato dai pennesi, avviso trovare altrettanto più hello, per quanto più appaiono rilevanti le rustichezze ch'esso dimostra : non ancora sconvolto dalla mano dominatrice dell'nomo, lungo il primo braccio di scesa, offre tratti schietti ed originali, tapezzati qua e là di fina erba e smaltati di fiorellini spontanei: non vedi, lungo tal via le monotone, livellate spalliere di villa-Doria o Borghese, non nelle valli gli assoluti perpetui aranci di Farnesina o di Chiaia; no: tutto il di lei bello non è figlio d'ingeguo; la ingenua natura serve meglio ad orparla; qui ti fiancheggia una siepe ove il misto di una folla di piante, di frutici ed arbusti aggruppossi; ove folta ove rada, ove secca ove verde, ove in fiori ove in frutti, e bizzarra per tutto, mostra ridersi bene di tutti i calcoli di arte: là, scendendo più in basso, ti sovrasta a mezzo-giorno il boschetto dei zoccolanti, da cui ascolti, da quando a quando, il gemere delle tortore ed il canto dei cardellini e dei rosignuoli: gli alberi torreggianti sul dorso di quel colle , servono di barricata al convento che, qual eccelso castello, sul di lui colmo s' innalza: là vedi il verde fosco del pioppo in contrasto col luccicare delle invetriate di alcuni finestroni della chiesa, ed i raggi riflessi del sole sbucare tra gl'interstizi degli oscuri rami dell'elce che, li appresso, maestoso tentenna: qui scorgi molleggiare i bastoncelli di migliaia di arboscelli, quali col verde pallido delle lor cime , accordano con le mura muschiose del monistero; e del colle, del bosco, del convento, vedi formarsi in tutto una grandiosa, verdeggiante piramide, in cima di cui, quasi in ottomano minaretto, il pennoncello del campanile altissimo volteggia: scorgi più in là biancheggiare le mura del campo-santo, e della semi-crollata chiesa

dei celestini, in qua, a settentrione, bulicare le case ed i tetti della città, quale elevata a prospettiva, in un gruppo piramidato, offre immenso formicolio di finestre, di balconi, di logge : : più in basso ti scuote il susurrar del rigagnolo di santa Rufina, che mostrando accompagnare i tuoi passi, mormora sordamente, a piè di profondo solco, ch' ei seppe scavarsi tra gli squarci e le frane qua e là prodotte sul suolo: giu in fondo, a ponente, al di qua della gigantesca montagna di Monte-bello, ti abbaglia il biancheggiare delle colonne e dei merli della chiesa del Carmine, quasi miniatura in campo di oscuro verde, e quasi trono brillante, al basso di altissimo padiglione: così, vie via progredendo, mentre da una banda i vortici del fumo oscurissimo della fornace del Cupo tenta attristarti con la idea di un vulcano, dall'altra banda, il molle ondeggiare di campicelli di lino, offrendoti quasi tratti disseminati di mare, ti allegra la vista col bel cilestro dei fiori: oguor più scendendo ti vedi a poco a po-

1 Ed è, in vero, ben pittoresco tal sito e romantico, e capace svegliare la vena la più vulgare. — Qui un boschetto folto ed ombroso, là una veduta di marina, qua da preso la prospettiva di una città. . . . Debbo dirlo: chi non è tocco dalle amenità delle adiacenze di Penna, o non ha gusto pel bello sublime, o ha l'anima di gelo!

co immerso fra larghissime valli pieghevoli , quali a te mostransi come in aria di festa , rivestite di pampani , e tempestate di olivi , di ciliegi , di fichi; e seguendo con l'occhio , a perdita di vista , il lungo ondeggiare di campi e di rupi, di tuguri e mecigni , ti trovi man mano trasportato per così dire verso le nuvole su la vetta sublime del monte Siello; e così continuatamente allettato e rapito , puoi appena avvederti del cammino che tu facesti , per trovarti nel fonte medicinale. . . . »

§. 12. Oltre degl' indicati luoghi y destinati, ad uso di passeggi, ha Penna il locale, detto dell'Arriuga, il quale essendo in perfetto piano, guaratio di due ordini di alberi, ed avendo, a guisa di terrapieno, un lato fibero a mezzo-giorno, rieses sommamente comodo per passeggio nella firedda stárgione: ha finalmente, nella via rotabile esterna, chie dalla porta di santa Croce conduce à la cavallerizza di Alirandi, altro piccolo passeggio, il quale declinando, col serpeggiare intorno ad un colle, quassi come il sentiero di giardino inglese, e rimanenta do dai due lati libero affatto, offie in lontasanza il prospetto dei cappuccini, e di una folla di cassi di campagna '; sì che questo breve tratto di strada campagna '; sì che questo breve tratto di strada

<sup>1.</sup> Il territorio di Penna e coperto da mentemeno che di 470 case di campagna.

non lascia per nulla invidiare a Turino la bella via romantica che conduce all'eremo dei camaldoli.

Fratanto le ineguaglianze del suolo di Penna, per quanto favorevoli ai colpi di vista, rendono altrettanto faticoso il camminare a lungo al di là dei siti or mentovati. Vi ha però, in Penna, in un sufficiente numero di vetture da sella decenti e pratiche dei luoghi, mezzi assai propri ad ovviare, con ben modica spesa ', a l'inconveniente indicato.

§. 13. La prespettiva di Penna, presa al di fuori, è assai pittoresca, ed offre colpi d'occhio altrettanto variati che stupendi, e sono diversi i punti nei quali ha una felice rassomiglianza con talune sezioni di Napoli, guardata dal molo.

I migliori siti per osservar Penna sono; a), il bel-vedere del casino Abbati; b), il campanile dei zoccolanti; c), la loggia di Andreoli; d), la finestra horeale del corridoio della cattedrale; ed è curioso particolarmente il guardare città di Penna dalla pianura di Montebello, in lontananza di due miglia circa, da cui presenta l'aspetto maestoso di una grande metropoli, sì che non posso ristarmi dall'esortare, così i viaggiatori che i paesisti di noa

<sup>1</sup> Per eseguir passeggiata, o diporto con plausibili vettura da sella con pedone, si spendono appena due carlini.

trascurare di recarvisi (ciò che però dovrebb'essere praticato tra le 4 a le 5 pomeridiane), perchè assicuro che il loropiccolo incomodo resterà amplamente ricompensato da una veduta veramente superha. — I luoghi più favorevoli di Penna, da cui si godono vedute graziose di marina e paesaggi, di effetto sorprendente, sono a), il finestrone del corridoio del seminario; s) il campanile e l'alto delle ripe di san Domenico; s), la casa del fu Raimodo Marini, in Fontemanente.



## Articolo 2.º

Stato di popolazione di città di Penna; carattere e costumi degli abitanti; malattie dominanti.

\$\( \) \text{Sarebbe stoltezza il voler ora pretenderio *città di Penna* la popolazione già floridissima dei secoli andati ', \( \) e che restò decimata in modo eccedente nella influenza epidemica, \( \) o, come si pretende da alcuni, pestilenziale del 1764 : appena a 10,045 ascende attualmente (1832) il numero degli abitanti della città sudetta, nella quale il numero dei fuochi si può stabilire a 2,000. Per gli elementi presi dallo stato di popolazione del corrente anno 1832, e per altre indagini particolari, mi riesce agevole esporre, in piccoli specchi, la serie delle condizioni naturali e civili, e del termine medio della diminuzione e dell' aumento annuale della popolazione della città sudetta.

Pinna urbs antiqua, vulgo cività di Penna, quae satis nobilis nunc est, non adeo ut olim opulenta et frequens sit. Maginus, in Descript. regni Neap., cap. penul. de Samnit.

## SPEEGETTO INDIALTIVO

POPOLAZIONE DI CITTA' DI PENNA,

PER LE CONDIZIONI NATURALI E CIVILI.

## PROSPETTO DI COMPARAZIONE

TERMINE MEDIO DI AUMENTO,

e di Quello di diminuzione annuale della popolazione di gitta<sup>3</sup> di Penna.

|                   |   |                      |      | *************************************** | ŧ   | į . | :   |     |     |     |     |       |     |     |     |     |          | ٠, |     |
|-------------------|---|----------------------|------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|----------|----|-----|
|                   | • | legittimi            | 88   | maschi                                  | : : | ::  | ::  | ::  | : : | ::  | ::  | ::    | ::  | 25  | ~~  | 287 | ~        | _  |     |
| -                 | ~ | bastardi             | E 42 | femnine                                 | ::  | ::  | ::  | ::  | ::  | ::  | : : | ::    | ::  | ž.  | ~~  | 20  | 3        | ~  | 325 |
| NUOVI DOMICILIATI | - | -                    | 25   | maschi                                  | ::  | ::  | ::  | ::  | ::  | ::  | ::  | ::    | ::  | ::  | ::  | 200 | °,       | _  |     |
|                   | - | maechi               | :::  | :::                                     | ::: | ::: | ::: |     | ::: | ::: | ::: | : : : | ::: | ::: | ::: | 553 | £8<br>~~ | ~  | 395 |
| Ξ                 |   | ыкосоімті (1) тамсыі | ::   | ::                                      | ::  | ::  | ::  | : : | ::  | ::  | ::  | ::    | ::  | ::  | ::  | 38  |          | _  |     |

(1) Per cercar travaglio, gli uomini; per matrimoni le femmine.

§. 14. La mortalità in Penna vi è moderata, nelle stagioni d'inverno, primavera ed estate, non così nell'autunno: però non muoiono in ogni anno che 2 per o/o; e gli esempi di longevità, segnatamente fra le persone che spessamente dimorano in campagna, vi sono ben comuni.

La popolazione di città di Penna aumenterebbe assai più, se non persistessero ad impedimento talune cause materiali , di cui la 1.º è il difetto di possidenza; la 2.º il difetto di costante travaglio . e ciò per la mancanza di sollecito commercio con le provincie e con l'estero, la quasi deficienza di strade vicinali, e la interruzione della traversa rotabile. Tali cause, fortunatamente, non sono di natura invincibile, mentre si potrebbe facilmente rimediare a la prima causa, col censire i demani reali, i fondi dei corpi religiosi soppressi, dei luoghi pii, delle parrocchie, per le quali osservo che, ove la congrua che si desume dalla rendita parrocchiale, fosse scarsa, parmi si potrebbe sostituire un supplimento di congrua dal comune; alla 2. causa col compir sollecitamente la traversa rotabile : almeno per quest' ultimo mezzo, più facile e spedito, veneudoil commercio ad acquistar maggiore attività, crescendo i mezzi di travaglio e di sussistenza, egualmentechè la provegnenza dei forestieri, si potrà sicuramente moltiplicare i matrimoni, e col numero di questi, quello della popolazione, la protenza agricola e militare, la prosperità di Penna e della provincia. Ma mi sia permesso qui dire, che è appunto pel compimento della traversa rotabile, in che lo spirito d'inerzia dei pennesi (con loro buona pace) si riconosce perfettamente.

§. 15. In Penna gli nomini vi sono alti e ben fatti, franchi, comunicativi, incapaci a tener segreti, pieni di spirito, di penetrazione, di critica, inclinati a la satira burlesca, ai piaceri della tavola, amanti degli spettacoli, del ballo dell'allegria, attaccati al proprio paese, ma poco sollecti di migliorarlo (§. 14), nemici del celibato, poco inclinati al mestiere delle armi, a le scienze essite, di riuscita nelle scienze fisiche, legali, commerciali, disposti naturalmente a la musica e a la poesia '; ma, in

1 E facile imbatteră în persone del volgo che improvvisano versi, e che, quasi come î pastori di Virgilio, si sfidano scambievolmente a comporre bisticci ed a schicelerar motti poetici su qualche tema : è da queste persone appunto ele lanno origine, in Penna, quasi în ogui stagione, țalume srolette con ritornello, d'ordinario espressive ed originali, che diventan lestamentedi corso ed i moda tra il basso-popolo, dal ragazzo più tenero all'uomo maggiormente attempato, ma che, per le incessanti ripetizioni, presto invecchiando, debbon ecdere il campo ad altre di nuovo metro e motivo; ed generale, trascurando coltivar queste disposizioni felici, di cui assegno per causa il difetto di emulazione, mancano di gusto per le belle-arti: i contadini vi sono floridi, hen fatti, robusti, frugali, spesso per necessità ', laboriosi, svegliati, coraggiosi, altieri, ripieni di finezza e di astuzia, ma superstiziosi, ignoranti e caparbi: le donne vi sono piccole ma belle e floride, e sebben non eseguano che lavori di poca entità e di meschinissimo lucro, pure escono di rado, e menano, quasi come le turche, y

i saggetti di queste canzoni sono ordinariamente dimostrazioin di amore, felicità che da questo si attende, e talvolta caricatura di qualche vizioso o di qualche amante infelice. Intanto, sia il contadino che l'artigiano, contano tutti in Penna quasi sempre, ed altamente, in mezzo al lavori più duri e maggiormente penosi.—Ecco, se mal non mi appongo, un argumento ben fertile di speculazioni per lo filosofo ideologo, se non per lo legislatore e per lo moralista.

a II contadino del comune di Penna è capace di astinenza esemplare nel verno, in cui puol essere spesso al casa di nou avere per ogni alimento che un pezzo di focaccia di grano di India, senza companatico e senza vino; ma sonovi poi occasioni nella bella stagione, in cui si abbandona a la intemperanze le più rovinose, per lo che poi è da notare che ci non risente verun nocumento.—Sarà egli ciò perchè l'apparato digestivo di costui non trovasi ristuccato dagli eccessi della tavola, o perchè trovasi abituato ad una secondaria alternativa di riposo ed di asione. vita eccessivamente reclusa: riescono però buone madri ed ottime econome: le borghesi vi sono più spiritose ed originali delle signore, quali non conoscono affatto il valore della coquetterie, o sia l'arte di saper vivere cogli uomini e, nella schiettezza del sentimento, mancano di quella teeletta sistematica, 'di quella eleganza di maniere e disirvoltura, che rendono così amabile il sesso, sì che nella età climaterica non trovano che la meschina risorsa del bigottismo; ma sonovi già molti dati quali annunziano, che il progredimento dei lumi sociali prepara un termine a questo stato di negligenza.

§. 16. Tra le persone del volgo, in città di Penna, regnano tuttora vari costumi curiosi che meriterbebre ossere descritti, se non per farne argumenti di caricatura, almeno per poter meglio giudicare dello spirito degli abitanti: tra questi costumi nominerò i banctetti mortuari, quasi a la greca, i martimoni dei contadini, i funerali di questi, in cui li più stretti congiunti del trapassato accompagnano il feretro a la chiesa, ricoperti di mantello blà, in qualunque stagione; l'infiorata delle strade nelle processioni, quasi al pari di quelle di Genzano; il canto del passagallo a la finestra dell' amorosa; lo spaccio di maiali infornati, quasi in tutti i mesi dell'anno; il saltarello a suono di tamburello, ed il

canto della Nininana; i contadini in berretto entro le chiese ; la processione di campagna, col bue bardato di rosso e inghirlandato che s'inginocchia: il portar in testa delle donne, al pari dei maruzzari di Napoli, tini ripieni di acqua, grossi fasci di legna, e pesi maggiori di 400 libbre; i pugni al petto, in cadenza, dei contadini nella elevazione della messa; il ritornello dei ragazzi, nella vendita dei fichi; l'abbigliamento comune dei così detti trappetai ', ed il modo con cui questi trasportano l'olio: il canto a cori delle donne che si portano a raccorre le olive; il suono del corno ', nell'appello e nella marcia dei maiali; la processione delle verginelle, onde implorare la pioggia, nelle siccità; il canto del sant'-Antonio; il modo di caricare la paglia a dosso ai muli; la sveglia pei dormi-

<sup>1</sup> Basta, per ciò, figurarsi un uomo in camicia e berretto di notte.

<sup>2</sup> Oso dire che la Musica, per le consonanze armoniche e vilarate, opportune nelle moderne, strepitose orchestre dei grandi teatri, e nelle bande militari, potrebbe forse trarre un Elice partito dalla introduzione e perfezionamento di questo strumento ch'è capace mandare le sue vibrazioni anche ad una distanza di 1/3 di miglio e che, comunque rozzo, e sprime, in un tempo, la dolcezza del clarino, il mclanconico dell'oboe, il forte della trombetta, il nasale del corno inglese ed americano, e di li grave del trombose.

glioni, o la scampanata di aprile; il gettar la catena del cammino in mezzo la strada, in atto della gragnuola; il suonator di sampogna, che guida ed anima i mietitori; l'infermo di campagna che dà la gallina al medico, ec., ec.

§, 17. Durante un intero decennio non evvi esempio, in *Penna*, di morbo epidemico. Sono comunemente le

MALITTE

BROBADICHE,

Rell autunno ... febbri periodiche, o terzane semplici.

Debbo far osservare che, così le reumatalgie, che le febbri terrane, dimostrano assai raramente un carattere di ostinatezza, e che spesso cedono naturalmente, per lo semplice ritorno di equilibrio nel·l'azione degli efficienti vitali, durante i cambiamenti di stagione, e della regolarità d'innervazione; nè si può dire, strettamente parlando, che reguino in Penna malattie endemiche: noterò solo, che le infermità andemiche, o almeno le affezioni morbose maggiormente dominanti, sono il vizio emorroidario e reumatico; tra gli uomini, la emicrania, la costipazione di corpo tra le donne, le strume tra i bambini, segnatamente dei nobili o del basso-popolo.

In generale le cause delle affezioni morbose degli uomini ponno riporsi negli eccessi della vittitazione, nella vita infingarda ed inerte: le cause delle affezioni delle donne, prescindendo dalle ragioni morali, nella soppressione del latte o nella vita sedentanea, monotona e reclusa; le cause del vizio, scrofoloso dei bambini, in indisposizione originale, e in difetto radicale dell'apparato digerente, per metodo mancato nella lattazione.

Or, dalla natura delle cause di anzi indicate, ben si comprende quanto potrebbe riuscir agevole ovviare i morbi suddetti. Forse basterebbero, avverso le cause delle infermita, a), degli uomini, la frugalità, la caccia, la scherma, il bigliardo; b), delle donne, l'esercizio muscolare quotidiano e sostenuto; c), dei bambini la precedente unione di genitori coetanei, sani, vigorosi, e metodo nella lattazione.



## Articolo 3.º

Autico stato politico di città di Penna ; primitiva ristaurazione.

§. 18. A misura che la più grande parte della Italia cadde sotto la dominazione di Roma, la città di Penna divento confederata della repubblica romana; e perche Penna trovavasi ben fornita di gioventù atta a le armi, fu al caso somministrare 'a Roma, in differenti rincontir, rinforzi significanti di trappe. In effetti, dopo che Annibale ebbe fatto, presso il lago di Perugia, quel terribile eccidio della numerosa armata dei consoli Terenzio-Varo e Paolo-Emilio, città di Penna si trovò nella felice posizione di poter somministrare al console Marcello, negli anni 211 avanti G.C., un sussidio di 4,000 fanti e 4,000 uomini a cavallo';

1 Haud ille levior bellis vestina juventus, Agmina densavit venatu dara ferarum, Quae, Fiscellae, tuns arecs, Pinnamque virentem Pascuaque haud tarde redeuntia tondet avella.

SILLIO ITAL., lib. v111, e. 358, ec.

2 Vestinorum autem peditum quaturmillia, equitum quatormillia... Cum punicum bellum insurrexisset, et Han-

per cui è che Tito Livio, ragionando di quella famosa battaglia, nel noverare i popoli che, in quella difficoltà di circostanza, mancaron di fede ai romani, tralascia i vestini, con somma gloria di questi, siccome altrove il medesimo storico, volendo far risplendere la buona fede che presso i vestini regnava, nell'alleanza con la repubblica, rapporta come, nel disporsi i romani a la spedizione di Cartagine, onde indurre diversione a la persistenza di Annibale, furono i vestini quei che, fra gli altri popoli, si offeriron volontariamente ad imbarcarsi, per Affrica . Così l'antica città di Penna, con lo aver somministrato truppe a Scipione affricano, potè andar superba di aver contribuito a le segnalate vittorie che questi riportò, prima su di Asdrubale e di Siface, indi un anno dopo, presso Zama, su di Annibale stesso che, per essere stato perfettamente battuto, venne messo fuori combattimento per sempre.

nibal, superatis alpibus, in Italiam descendisset, socii romanae fortunae marsi et vestini miles fuere, armaque contra afros tulerunt, in conflictu cum hoste non ignoto, strenuitatis facinora ostenderunt, coque in bello fidem, quam romanis prestiterunt, illustruoerunt.—Potutio.

1 Vetustissimam esse urbem versus mare hadriaticum, olivetis et olei copia et pascuis claram: eius autem gentes armigerae, et comitatae sunt Scipionem ad dekandam Chartaeinem... Plesso Manso, in Sillio Italico, lib. viil. §.19. Città di Penna trovavasi, fratanto, anche nei tempi di mezzo, tuttora constituita in uno stato di grandezza e di lustro, da cui oggi è lontana dal conservare la impronta, come ci viene implicitamente attestato dallo stesso Luca de Penna', quale fiorì, nel 1366, sotto il regno di Giovanna I.'e e fu contemporaneo di Bartolo da Sassoferrato (Umbria); ma devastato l' Abruzzo dalla furia di Silla, una delle città suggette al di costui furore fu Penna, la quale tornò poi a godere lungamente la protezione dei romani fino al tempo di Costantino il grande.

§. 20. Dopo distrutta la dominazioneromana, città di Penna cadde, successivamente, sotto le mani dei goti, nel 4 12, quando il regno di Napoli fu invaso da Marico; dei longobardi, nel 568; dei greci nel·l'845, quando Pipino figlio di Carlo-magno, conquistato il regno, lo divise con quelli; dei saraceni nel g14, dopo che questi ebbero invaso, depredato il regno, praticate le più grandi avanie; degli ungheri e degli schiavoni, nel 1000, dopo che Ottone III ebbe disfatti e fugati i saraceni suddetti;

. . . . Praefecti Praetorio officium esse, at civitates miniae magnitudinis, ut est civitas unde mini origo est, ad talem modum construere, ut per paucos possent bene servari. (In st. de Praefecto Praet.) dei normanni, nel 1191, quando i figliuoli di Tancredi, scacciati affatto i saraceni dalle due Sicilie, lasciarono il regno ad Errico IV, figlio di Federico Barbarossa; degli angioini nel 1263, quando Carlo di Angiò, fratello di Luigi il Santo, cacciò dal regno Manfredi, bastardo di Federico II; ma di tutte le rovinose emergenze belliche, a cui la intera nostra penisola andò incessantemente suggetta, non vi fu certamente altra, di cui città di Penna ebbe a risentire così potentemente gli effetti, quanto di quella che, uel 1414, Giovanna II.' erede del regno di Napoli promosse, con la rivoca dell'adozione fatta di Alfonso di Aragona, e conla consecutiva investitura del regno, prima a Luigi, poi a Renato di Angiò'.

In seguito, nel 1436, città di Penna venne anche soprafatta improvvisamente dal prepotente Girolamo Caldora e da grande massa di truppa aquilana, e restò, particolarmente nel borgo sant'An-

1 Urbs pinnensis, urgentibus bellis, inter Alphonsum Aragonum et Renatum reges, an. circiter 1414, depopulata, diruta ac incensa fuit. — Jo. BAFISTA CARAFA, in hist. Neap., lib. 8; HYEROSTAN. Prevs FORTICULANDS, in descript. septem illustr. civit., fol. 84 et 85; HECTOR Picar-TELLUS, dux M. Leonis, in vol. MS. rerum antiq. rrgni, 1436, fol. 103, a, t. tonio (oggi la minore strada che conduce al convento dei zoccolanti), quasi interamente distrutta: indi a non molto (1460), stretta vivamente di assedio, potè a stento far fronte a Giovanni Piccinino, e non si vide pervennta ad una certa tranquillità, se non nel 1503, quando il celebre Consalvo, scacciati per sempre i francesi dal regno, assicurò questo a Ferdinando di Castiglia. Fratanto la povera città di Penna, sottoposta a tante violente dominazioni, indebolita per tante devastazioni e tanti disastri, costretta a piegare sotto il peso di deplorabili avvenimenti, vide, al pari di tante città celebri del mondo, decaduto, con la popolazione ed i fabbricati, il suo primitivo splendore, e si trovò ridotta all'umile stato, in cui attualmente si osserva.

§.21. È opinione di Casale <sup>1</sup>, che Carlo-magno, dopo aver liberato Penna dai longobardi, nel 771, la donasse in dominio a la chiesa <sup>3</sup>, e per

Relazione cit.

2 Si pretende che Penna abbracciasse la religione cristiana nell'anno 45 di nostra salute, mediante le sollecitudini di san Patruas, uno dei 72 discepoli di Cristo, quale santo, peraltro, nel Martirologio romano, a 4 novembre, è nominato discepolo di san Paolo Patroba 9 note trovasi scritto da Sammarino sacerdote romano (4 par. cap. de homin. 72 Chri. discipulor.)—Trigesimus Patruas episcopus pinnensis =(V. Idbiett Uengelli, nella Italia sacra, 1,15 onc. cart.

questa al suo vescovo, e la constituisse capitale e metropoli della provincia pennese, quale opinione è basa ta su di un diploma conservato nell' archivio capitolare di Penna; ma persona dotta vivente disconviene, per la ragione che quel pergameno non sia altrimenti un diploma, ma una sciocchissima cronica '. Difatti G. Mazzaccone ', in opposizione al Casale, dice soltanto = per ultimo città di Penna ricuperata la libertà da Carlo-magno, fuda questi dichiarata capitale della provincia pennese, come dal diploma, nel quale si legge la estensione della provincia e sua latitudine, cioè dai monti appennini al mare, e dal fiume Pescara al fiume Vomano (con che anche Atrivien compresa entro questa provincia) ... Io però pendo per la opinione del Casale, non miga già per qualche moneta antica dei vescovi di Penna, che non mi è stato mai dato poter vedere, ma segnatamente, r.º per la giurisdizione civile serbata in seguito ai vescovi sudetti in appo-

<sup>466):</sup> Però è avviso di Casale, che Penna solo dopo il ter-20 secolo cominciasse a divenir cristiana, ma in parte, e che la divenne in tutto ai tempi di Carlo-nagno, e nella venuta a Penna di san Giovanni di Siria, o pure da Carlo-nagno medesimo, o da Giovanni vescovo di Spoleto.

<sup>1</sup> V. Salconio, Raccolta di privilegi di Penna, fol. 23, inedita.

<sup>2</sup> Riflessioni critiche cit.

sito tribunale, siccome dirò più a basso; 2.º pei numerosi enfitensi e livelli accordati dalla sede vescovile di Penna; posseditrice di tanti fondi, a de essa probabilmente donati in tempo della di lei supremazia temporale, onde i fondi medesimi fossero esentati dalle contribuzioni ed aggravi del fisco ; 3., per gli elettori di Magonza, Colonia Treverl, ec., e per altri esempiche la storia antica ci presenta, dal 924 in poi, nelle persone di vari monaci ed abbati, enei vescovi di Cremona, Milano, Piacenza, Bergamo, Torino , ec.

§.22. Quel ch'è certo si è che, occupata la Italia dai longobardi, e con essa anche l'Abruzzo 3,

1 Difatti gli enficuta e livellari sono obbligati, anche attualmente, corrispondere il così detto canone, in danor o in generi, al vescovo di Penna, qual è il padrone dei fondi, ed interviene negli strumenti di cambi, pernute, ec., cheda qualunque livellario intende farsi di qualche fondo. (Su le origini curiose dei livelli ed enfiteusi. V. Muratori, Antichità ital., dissertazione LXXI.)

2 Si sa che i vescori di quelle sedi , con progressive concessioni, ottenute per gradi dai Cardo-magno, dagli Ottone, dagli drirgo, dai Lottario, dalle Angilberga, dalle contessa Matilde, ec., seppero rimuovere bellamente i conti laici, e trasferire, successivamente, a le proprie rispettive persone le autorità di questi. (V. Muratori, Opera e dissert. citate.)

3 Sigonio, De regno Italiae, I; Baronio, Annali della chiesa, anno 7. Penna su da questi ridotta a contea ', siccome secre delle altre città. Passato il dominio del regno di Napoli ai re di Sicilia, Carlo II, nel 1289, ai 9 settembre, anno 5.º del suo regno, con suo diploma ordinò, che si conservasse Penna nella dignità e preeminenza metropolitana della provincia pennese. Dal re Ladislao, in Napoli, ai 21 marzo del 1405, e dalla regina Giovanna II.º, ai 18 giugno 1430, su Penna dichiarata città reale, capo di provincta, e luogo di residenza del preside, ciò che consermarono, in seguito, anche il re Alsonso, Ferdinando, Federico e Roberto '.

§. 23. Pervenuta città di Penna sotto il dominio di Carlo V. si 25 settembre 1522, col tiolo di ducato, dette questi la città medesima in dote a Margherita di Austria sua figlia, maritata per prima con Alessandro de Medici, e poscia, morto questi, con Ottavio Farnese; e furono questi serenissimi coniugi che accompagnati dal loro teso-

<sup>1</sup> Leone Ostiense sa menzione del contado di Penna, e di un certo longobardo, (Cherardo Lintone), conte di Penna, q quale ediscò e dotò, in Carpineto, il samoso monistero di san Bartolomeo apostolo, cotanto poi arricchito dai vescovi pennesi. (V. Carle Relaz. cit.)

<sup>2</sup> CASALE, Re lazione cit.

riere-maggiordomo Giovanni Aliprandi 'da Milano, onorarono la città sudetta di loro presenza, e la dichiararono capo dello stato che chiamossi farnesiano.

§. 24. Penna fu parimenti una delle città onorate dalla presenza della regina Giovanna I.ª, nel XVI secolo; e si asserisce da Casale', che papa Pasquate II si portasse a la diocesi della città mentovata, onde conservare la chiesa di san Salvatore nei Castelli'. — La venuta in Penna di papa Stefano IX, o X, con esercito che si pretende accampasse a canto al castello di Loreto, nel territorio chiamato campo-sacro, onde battere Trasmundo conte teatino, debb'essere riputata una favola, mentre tale opinione è pienamente combattuta dal Mazzaccone 4. — Favoloso del pari e contrario ad o-

1 Fu questi, a cui venne dato da Carlo V privilegio di conte palatino per tutti i suoi discendenti, al l'infinito, e che lasciò in Penna un figlio chiamato Odoardo, quale fu capo in Abruzzo della famiglia tuttora esistente di questo nome; ed è nella chiesa di san Berardino di Aquila, ove si legge onorifico epitaffio del sudetto Giovanni, che in quella città venne meno ai viveati, nel 1591.

2 Relazione cit.

<sup>3</sup> Monistero esistente nelle falde della Maiella, dell' ordine di san Benedetto, oggi Grancia di Monte-casino, e già 1.º feudo del regno di Napoli.

<sup>4</sup> Riflessioni critiche cit.

gni regola di sana critica, se non del huon-senso, vien rignardato il racconto dell' imprigionamento e degli oltraggi quali si pretende venissero fatti, dagli antichi canonici di città di Penna, avverso Niccolò, monaco cisterciense, già vescovo di Penna ed Atri nel 1341, non che dell'assassinio, che si pretende venisse quindi operato, per le mani di un certo canonico nomato Roberto, dei suoi fratelli Gualderio e Carlassario (nomi che si risentono in vero della stranezza della invenzione), e di alcuni chierici, in persona di un tal Pietro Crisci, sacerdote pennese, voluto delegato del vescovo sopradetto a papa Benedetto XII.



1 V. MAZZACCORE, Riflessioni critiche cit.

# Articolo 4.º

Organizzazione amministrativa di città di Penna; rendite; dazi; obbligazioni; consumi; stabilimenti di beneficenza; compagnie laiche; opere di pietà; mendicità; prigioni; delitti.

S. 25. Dopo che Penna, dal 1600, venne dichiarata capo dello stato farnesiano, in cui si mantenue fino ai tempi di Ferdinando I, di 60, mc., in ogni due mesi i castelli, le città, terre e ville ebbero obbligo di mandare a pagare il jusso regio dei fuochi a la regia cassa ed ai fiscali : indi vi si eresse l'ufizio della così detta regia doganale Tenenza, nella quale si amministrava giustizia a quei che si dicevano doganati, come possessori di pecore, buoi, ec. : in questo ufizio era impiegato un dottore di legge con reale diploma, e titolo di luogotenente della regia dogana .- Eravi di più, in Penna, la corte vescovile, che giudicava le cause degli ecclesiastici della città e di tutta la diocesi: eranvi tre altri ufizi nei quali si reggeva giustizia, così aicittadini, che agli abitanti delle comuni di Montebello e Farindola , ch'erano feudi nobili di Penna ,

col grado però di appello o di gravezza, siano cause criminali, civili o miste, attesochè vi erano ia dette comuni i capitani (eletti e patentati da città di Penna quasi baronessa), quali reggevan ivi giustizia:

Il r.. di questi tre luoghi era la corte serenissima regia, in cui presiedeva un regio governatore e, ove il governatore non fosse stato dottore, un regio giudice, e questi erano eletti e patentati dal re: in questo tribunale si giudicavano le cause criminali, civili, miste per tutto il tenimento del comune, e criminali dei comuni di Farindola e Moutebello: il 2.º luogo era la corte vescovile ( 6. 21) tra'laici, la quale si sosteneva da un dottore eletto, per antichissimo privilegio, dal vescovo, e giudicava, indipendentemente dalla corte serenissima, solamente le cause civili dei cittadini: il 3.º luogo era la corte del civile, che si reggeva da un dottore cittadino, provvisionato dalla città, la quale in ogni anno do veva nominare tre dottori; ed uno di questi veniva prescelto dal regio ministro, e giudicava, indipendentemente dalle altre corti, le cause civili soltanto.

§. 26. Caduta città di Penna in mano dei francesi, nel 1799, venne organizzata sotto il rapporto amministrativo di questi, e per negligenza di Penna.

medesima, vennero stabiliti i tribunali civili e criminali in Teramo, quale venne destinato per capo di provincia, residenza dell'intendente, capitale del ramo amministrativo, della polizia, e sede del consiglio provinciale, sì che Penna restò semplicemente capo-luogo del 2.º distretto: trovandosi oggi organizzata al pari di ogni altro capo-luogo di distretto del regno di Napoli, ha per principale autorità amministrativa un sotto-intendente, indi un sindaco, o capo della comune e molti altri impiegati municipali, quali sono due eletti, un cancelliere, 24 decurioni, o rappresentanti della città medesima, un consiglio distrettuale, una deputazione pei proietti, un vice-protomedico, quattro ufiziali sanitari condottati, di cui 2 medici e 2 cerusici, un comitato di vaccinazione, una commissione amministrativa di beneficenza, una guardia-generale di boschi e foreste, con alcuni uomini.-È la polizia amministrativa in mano di un ispettore di polizia . a cui concorrono il sotto-intendente ed il sindaco sopraindicati; quella giudiziaria in mano di un giudice regio; quella municipale e rurale del 1.º eletto, a cui si unisce il sindaco medesimo.

Inoltre, essendo il sindaco l'ufiziale dello stato civile, riceve, per ciò, le dichiarazioni relative a lo stato civile delle persone, e determina co'suoi atti, iu una forma legale ed autentica, lo stato civile degl' individui della città, oude da quegli atti possa nascere la lista delle persone eleggibili per le cariche municipali, ec. — Il 2.º eletto può supplire il sindaco all' occorrenza : il 1.º eletto può supplire il sindaco all' occorrenza : il 1.º eletto ha l' autorità per la essecuzione dei regolamenti di polizia municipale, rurale, dei pesi e delle misure, su la conservazione della tranquillità, sicurezza, commodità delle strade, piazze e vie pubbliche, l' allineamento delle medesime, la vigilanza su le costruzioni private, su le fiere ed i mercati, la tenuta dei mercuriali, la conservazione degli edifizi pubblici, e la pubblica sanità; impone l'assise su i comestibili, o sia fissa il prezzo dei geaeri che, per uso della popolazione, si sogliono vendere.

Delle numerose ed antiche pierogative, di cui città di Penna godeva, non le è rimasto che l'inutile possesso di servirsi della tromba in tutte le generali funzioni (per lo passato negli accessi), in cui i pubblici funzionari e segnatamente il sindaco con gli eletti si trasferiscono: privilegio, che forse nessuna città del regno possiede, ancorche fornita di tribunali, e che solo per loinnanza accordavasi ai presidi ed ai giudici di Vicaria.

§. 27. Possiede città di Penna ;

1.º), nel ramo finanziero, un esattore di da-

ai diretti e 4 ricevitori, di cui il 1.º per le contribuzioni indirette ordinarie, il 2.º per lo registro e bollo, il 3.º pei lotti, e di l 4.º per le contribuzioni dirette di tutti i comuni del distretto, quindi un controloro per le contribuzioni indirette ordinarie, ed altro controloro per le contribuzioni dirette;

2.º ), nel ramo giudiziario, a ) , un giudiceconciliatore; che si occupa a giudicare su vertenze civili che non oltrepassino la somma di ducati sei (poichè altrimenti è di giurisdizione del giudice di circondario ) , e le sentenze di questi sono inappellabili ; b ), un giudice-regio di circondurio, il quale si occupa a giudicare su verteuze civili che non oltrepassino la somma di ducati 300 (poichè altrimenti è di gittrisdizione del tribunale civile ), ad assodare i reati criminali ed instruire su quelli correzionali , ma a pronunziar giudizio soltanto sopra questi ultimi , essendo i primi di giurisdizione del tribunale criminale, e tuttele sentenze di questo magistrato sono appellabili ai due tribunali sopraindicati, risiedenti, siccome ho detto, nella capitale della provincia ; c), un giudice-istruttore ( quale non è che un giudice della gran-corte criminale, in missione permanente), che si occupa del buon andamento della instruzione dei processi criminali, invintigli dalla gran-corte, pei reati avvenuti entro il distretto, a la sorveglianza immediata de' giudici di circondario dell' intero distretto, per la esatta amministrazione della giustizia, particolarmente nell'accogliere le querele criminali e correzionali;

- 3.°), nel ramo militare, a), un capitano d'infanteria che ha il comando della piazza con un luogolenente e 100 tomini, destinati di guarnigione a la piazza medesima, non sempre stabilmente; b), un luogotenente di gendarmeria reale, con 50 uomini, destinati permanentemente a prestare il servizio per lo buon andamento degli affiri giudiziari ed amministrativi; c), un capo-urbano con 300 uomini, destinati a supplire la truppa di linea, la quale però, dove manchi, il comando di piazza passa in mano del luogotenente di gendarmeria;
- 4.°), nella gerarchia ecclesiastica, un vescovo, due vicari capitolari, un arcidiacono un arciprete, un primocereo un canonico teologo ed 8 parrochi. Tutta la polizia ecclesiastica è in mano di questi ultimi, i quali vengono tutti nominati dal vescovo. Questi poi non è che un amministratore dei beni della chiesa, quali costituiscono il patrimonio dei poverii non è suggetto a metropolitano, ma immediatamente a la santa-sede: ha due diocesie due chiese cattedrali, dicui una è quella di Penara, antica sede di vescovi fin dai primi anni della rema, antica sede di vescovi fin dai primi anni della re

ligione cristiana; la 2.º quella di Atri, la cui chiesa collegiale ' venne eretta a cattedrale nel 1252, da

1 La cattedrale di Atri è una rarità nel suo genere , di cui quella città puol essere giustamente superba, ed ogni persona instrutta, quale abbia gusto per le antichità, non dovrebbe mancare, trovandosi nel 1.º Abruzzo ulteriore, di osservarla: è dessa un vecchio tempio gotico, quasi dello stile del san Paolo di Londra , incrostata di pietre segate , al di fnori , decorata , negli stipiti ed archi-trave della porta grande , del pari che in quelli dei lunghi abbaini , d'intagli in pietra sommamente studiați ed assai ben finiți , quali abbaini una volta erano muniti di vetri colorati, nel modo che tuttavia vedesi nelle antiche chiese gotiche di Reims, Rouen e Strasburgo : è forse l'unica , tra le chiese cattoliche antiche tuttavia officiate in Europa, in cui per entrarvi, dopo percorso una specie di vestibulo , si dee discendere una ventina di gradini : al di dentro , il principale oggetto che attira l'attenzione dell'osservatore, si è il magnifico baldacchino in noce dell'altare maggiore sostenuto da quattro colonne dell' altezza di 42 palmi: si resta incantati soprattutto della rassomiglianza che la di lei magnifica intravatura ha con quella del san Paolo di Roma; ed è assai a compiangere che sotto la veduta di rendere la chiesa meno fredda con mezzi troppo lontani dal proposto fine, siasi non ha guari attentato a la sua rispettabileoriginalità, con una lamia di cattivo gusto moderno, praticata su piloni autichissimi, per la sola navata di mezzo (!). Le pitture del coro sono ammirabili per la perfetta conservazione, e per la vivacità di colorito; peraltro le cappelle delle navate laterali non corrispondono a la grandezza e vetustà della chiesa ; ed è peccato ( mi è forza dirlo ) , che il sentimento di pietà, che inspira profondamente questo venerando santuapapa Innocenzo IV: è decorato e distinto da altri vescovi con l'uso del berretto rosso, o sia soli-deo, conforme affatto a quello adoperato da' cardinali : ha nella diocesi di Atri 3 università, in quella di Penna 76, che in tutto formano 79 università ed

rio, sia troppo vivamente distratto da fastidiosi animali, che stridono o volteggiano sotto i panconcelli dei tetti e bruttano, quasi come arpie delle Strofadi, sì santoluogo. È a questa medesima chiesa ov' è attaccato un campanile, dell'altezza, da terra a la croce, di 180 piedi parigini , quale si può riguardare come un archetipo dell'antica architettura, e che, rivaleggiando per la eleganza, col campanile del duomo di Firenze, supera poi questo per lo assortimento di campane di ben grossa mole, di accordo quasi cromatico; ed, anche pel pregio di questo edifizio veramente classico, è pure a deplorare chevi siano stati praticati alcuni ristauri di gusto moderno .- È in Atri ove l'amatore di cose antiche trova, presso il dottissimo Sorricchio, una preziosa collezione di rarissime monete urbiche ed imperiali, e dove il naturalista vede con interesse le curiosissime caverne, ripiene di stalattiti e di pietrificazioni calcareo-spatose, quali grotte, sebben abbiano le aperture a 400 passi circa lunge dalla città, pure si pretende che, quasi altro tunnel, si prolunghino nell' interno di questa, e precisamente fino al sottempio della cattedrale.-Mi veggo in obbligo dimandare perdono se, nello scrivere questa nota, la emozione di dolci rimembranze, mi fa provare il bisogno di consegnare qui, come in tributo di riconoscenza, la espressione della mia devozione per l' amenissima città di Atri, che mi diè stanza ne' miei verdi anni.

una popolazione di 96,824 anime, cioè 32,685 anime di più della diocesi di Teramo, quale non ne ha che 64,139, in 78 università; per cui la giurisdizione del vescovo di Penna è assai vasta, e si estende dai monti appennini al mare adriatico, e dal fiume Pescara al fiume Vomano, giusta l'antica designazione della concessione di Carlo-magno quando, nel 771, accordò a la cattedrale di Penna di essere capo e dominante della intera provincia pennese, sia nello spirituale che nel temporale (§. 21): peraltro oggi non ha che la facoltà di vegliare a la osservanza della disciplina ecclesiastica e a la condotta dei preti, la giurisdizione su le controversie di dottrina, o di fede, su la regola dei costumi, quella di stabilire la disciplina per la condotta interna, quando il bene della religione lo esiga, e di giudicarele controversie dei privati; però non esercita che la mera autorità correzionale per tutte le trasgressioni che non pervengono a constituire un delitto.

§.28. Il capitolo di *Penna* era, ai tempi di *Gregorio IX*, composto di 16 canonici, numero che fu da *Innocenzo IV* ridotto a 12, ma sonovi pure tre altri canonici sopranumerari padronali 'che ven-

1 Di questi canonicati sopranumerari, il 1.º è stato fondato dall'antica famiglia Vestini di Penna, il 2.º dalla famiglia Ranciatti, il 3.º dalla famiglia Coffo o Mazzaccone,

gono insigniti al pari dei numerari, e seggono in eguale stallo. I canonici numerari non sempre vengono instituiti dalla santa-sede, ma a vicenda col capitolo; cioè vengono instituiti dalla prima nei mesi di gennaio a giugno di ciascun anno, dal secondo nei mesi di luglio a decembre: così le bolle si spediscono nei sei mesi di rispettiva vicendevole giurisdizione, ora dalla santa-sede, ora dal vescovo proprio di città di Penna.

I canonici sono insigniti di cappa-magna e rocchetto: nel numero dei 15 vengono comprese due dignità principali, cioè di arcidiacono ed arciprete, a le quali tengon dietro quelle secondarie di primocereo, teologo epenitenziere, quali dignità tutte banno norificenze indipendenti l'una dall'altra, come l'ha il capitolo in corpo, ma non le importanti attribuzioni che avevano per lo passato; perciocchè eravi un tempo in cui l'arcidiacono instituiva l'arciprete della comune di Gollecorvino, l'arciprete di Penna nominava il vicario-curato della chiesa di san Nicolò di Bari, il canonico primo-cereo instituiva l'arciprete della comune di Montesilvano, il capitolo in corpo nominava il curato di santa Marina, institui-

e le bolle pei canonici sopranumerari si spediscono dalla santa-sede, o dal vescovo della sudetta città, nei sei mesi di rispettiva, vicendevole giurisdizione. va l'arciprete della terra di Celiera, l'abate della comune di Bisenti, già a nomina della ducale famiglia Acquaviva, ed altri benefici della terra di Loreto, e possedevano tanti altri privilegi di cui, dopo l'incendio dell'archivio capitolare, si sono perdutile memorie ed i titoli.

Oltre i 4 parrochi indicati, che sono delle parrocchie di san Comizio, san Niccolò di Bari, santa Marina e san Panfilo, sonovi, nel prevosto ed in 3 canonici della chiesa collegiale di san Giovanni Evangelista, che è pare una grande parrocchia, altri 4 parrochi vitalizi: questi alzanola croce, nelle processioni, avanti quella del capitolo della cattedrale, ed associano con cotta ed insegne canonicali.

In caso di morte del vescovo, i vicari cessano dalle loro funzioni, e subentrano vicari eletti dal capitolo, quali continuano sino a la venuta del nuovo vescovo.

§.39. La città di Penna ha pochi e scarsi beni patrimoniali, e nonè ricchissima di rendita propria, quale basta appena a coprire i pesi. Avauti di esporre, in un conveniente quadro, la comparazione della intera rendita territoriale con la contribuzione fondiaria, dò il quadro degl'introtit e degli estitannuali della città propria, ed indi il prospetto dei dazii.

# QUADRO SINTEȚICO-COMPARATIVO

ATTIMENT AND LANG A SERIESTAND OF STREET STREET SERVICES STREET

DELLE RENDITE ORDINARIE E STRAORDINARIE, E DEI PESI ANNUALI

DI CITTA' DI PENNA.

|        |               | beni natrimoniali                                                                                                                            |          |      |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| ENDITE | S ORDINARIE S | grana addizionali a la contribuzione diretta 202, 00 (4,138,12) dazi di consumo. 250,00 (4,138,12) grana regionale e temporance. 201,000,000 | 4,138,12 | 1670 |
|        | STRAORDINARIE | Again finanziere                                                                                                                             | 3,541,30 | 1)1  |
| 4544   | S ORDINARIR S | Stipendt                                                                                                                                     | 3,478,48 | 9    |
|        | STRAORDINARIE | ٠.                                                                                                                                           | 776,99   | 600  |

### PROSPETTO ANALITICO

DELLE CONTRIBUZIONI DIRETTE ED INDIRETTE; CHE ANNUALMENTE SI PAGANO NEL COMUNE

'DI CITTA' DI PENNA.

```
fondiaria. . . . D. 15,000,00 . 15,000,00
                     dogane . . . . » 22,000,00
                                           7,000,00
                      registro e bollo. . »
                                           1,500,00
                                           1,600,00
                                           1,200,00
                                           1,119,00
         INDIRECTI (
                     macinato . . . . .
                                           1,100,00
                      poste . . . . . . »
                      carta-bollata . . .»
                                             600,00
                                             400,00
                      licenze da caccia. »
                      polvere da sparo. »
                                             101,00
                      carte da giuoco . »
                                              70,00
                                                           se..., 12 5/12
                                                        giorno. », 04 1/12
I DAZI
                                fuoco » 18,04 <sup>1</sup>/<sub>a</sub>, al giorno. », 60 4/12
```

3,65 x al mese. . . . 30 5/12

§. 30. La cittadinanza s'acquista in Penna con breve domicilio, sì che, per coloro che non vi son nati, affin di potervi "esecistare i diritti di cittadino, non è necessario se non che, 1.º, vi acquistino domicilio, con la residenza almeno di un anno, e non perdano quello con un anno di assenza; 2.º, siansi fatti inscrivere sul registro civico, e 3.º paghino la contribuzioni dirette... Tutti gli abitanti del comune, su qualunque dipartimento sia situato i territorio che abitano, son sempre cittadini del dipartimento di Penna, ch'è il capo-luogo del loro comune, e debbono in quest'ultimo eseguir gli atti dello stato civile, ed esercitare i diritti politici.

§. 3r. Il comune di Penna ha l'Obbligo di aver cura dell'annona e, oltre al dover custodire il proprio
territorio, è civilmente responsabile dei danni che si
commettessero nel medesimo, così a le persone che
a le cose, per mezzo di delitti di pubblica violenza;
in modo che la gravezza della multa verrebbe ripartita tra tutti i possidenti.

§. 32. Oso dire che non vi ha, forse, paese in Europa ove si possa vivere così a huon mercato come si vive in città di Penna, e, onde non credasi che quivi si adoperino cereali infimi, scarsi comestibili e cattivi liquori fermentati, ma si vegga che si fa, in ispecie, consumo eccedente di delicato pollame,

spongo qui appresso il *quadro analitico dei consu*mi, da cui prelevo l'annunzio che, considerato ridotto ad effettivo numerario,

$$\text{Il cossumo ricles a A} \begin{cases} \text{fisco.} \dots D. \ \ 102,95 \ , \text{al} \\ \text{giorno.} \dots \dots 3.43 \ \frac{1}{16} \\ \text{testa} \dots : D. \ \ 20,59 \ , \text{al} \end{cases} \begin{cases} \text{mese.} \dots D. \ \ 8,57 \ \frac{111}{16} \\ \text{giorno.} \dots & 3.71 \ \frac{1}{16} \\ \text{giorno.} \dots & 3.71 \ \frac{1}{16} \\ \text{giorno.} \dots & 3.76 \ \frac{1}{16} \end{cases}$$

§.33. Gli stabilimenti di beneficenza in Penna sono lo spedale, il quale, malgrado rendita couveniente, pure non è perfettamente organizzato, e manca degl'impiegati opportuni: rincora peraltro, nel momento che scrivo, il decreto dei 18 ottobre 1831, con cui dal regnante Ferdinando II è disposto, che l'ospedale sudetto sia nuovamente riorganizzato.—È poi veramente a deplorare che, da circa due secoli, si trovi disperso in città di Penna, un monte di pietà che ricevea pegni dalla gente povera, ed accordava gratuitamente, senza interesse del monte, una modica somma, col semplice obbligo che questa venisse restituita a capo di un anno.

Ma se Penna manca di luoghi numerosi di heneficenza, ha in vece non pochissimi soccorsi pubhlici fissi a dispensar' entro ciascun anno; per cui è che le persone bisognose non mancano di qualche conforto nelle loro miserie, — Delle compagnic lai-



ARTIODO, LUSSO, COMUNE

| INDICAZIONE | ·DNE                                                                                                                                                                | TOTALE     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SPECIALE    | Avenue                                                                                                                                                              | DEL VALORE |
|             | Cuoi apparemervati)<br>Lino grezzo<br>Medicinali.<br>Pozzolana e tomolo                                                                                             |            |
| сомморо     | Vetri e maio Vasellame di cesto Cera lavorati Ferro libbra Indaco e cole Legno da co Mobiglia di                                                                    | 11,050,00  |
| LUSSO       | Panni fini, cl<br>Generi colon<br>Confetture.<br>Cioccolata. I libbra<br>Mandorle, p<br>Dolci e roso<br>Pettucce e si<br>Saponetto e<br>Guanti e ca<br>Layori di oj | 24,068,00  |

- Il tomolo è composto Il berile è composto Il metro è composto



che, quali forse originariamente vennero tutte instituite per la pratica di opere pie a prò dei poveri, poche son'oggi che le ponno praticare, nè sarebbero al caso di praticarle, attesa la tenuità delle rendite, e, onde persuadersene, diasi uno sguardo al seguente prospetto.

# DATEAUGUNI OPTETTORU

DI TUTTE LE COMPAGNIE LAICHE DI CITTA' DI PENNA, E DELLE RENDITE RISPETTIVE.

| OHS                        | DENO                                                                                                                                                                                                       | DENOMINAZIONE<br>DELLA                            | E                                                | DESIGNAZIONE<br>della rendita annuale<br>di ciascuna compagnia                                                                        | ZIONE<br>a annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TOTALE delle rendit          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| INON<br>THO TH             | COMPAGNIA.                                                                                                                                                                                                 | CHIESA<br>in cui officia<br>la compagnia          | PARRCCCHIA<br>a cui è aggregata<br>la compagnia. | duc. gr. G.                                                                                                                           | IN GENERAL<br>Grano Olio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | di tutte<br>le<br>compagnic. |
| ് പോക്കര ഗോ വാട്ട് ജ്ജ് ക് | Nome di Gesti<br>S.S. Diesario<br>S.B. Chiasario<br>San Cario<br>San Massino<br>S.P. Trinita<br>Monte di Picti<br>Sante Croce<br>Sante Simmete<br>Corpu Domini<br>Parkona del Carmie<br>Parkona del Carmie | san Domenico  " " " " " " " " " " " " " " " " " " | san Comizio  " " " " " " " " " " " " " " " " " " | 167, 53<br>187, 53<br>187, 54<br>183, 54, 54<br>183, 54, 54, 54<br>183, 54, 54, 54, 54<br>183, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54 | 2.1.3.<br>2.1.3.<br>2.1.3.<br>2.1.0.3.<br>2.1.0.3.<br>2.1.0.3.<br>2.1.0.3.<br>2.1.0.3.<br>2.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.1.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3.0.3.<br>3. | 7,893,82                     |

Malgrado rendite così meschine, pure le meno povere delle sudette compagnie si sforzano praticareo pere di beneficenza, segnatamente a pro delle zitelle orfane di città di Penna. Così la compagnia del Rosario dota ', in ogni anno, una povera zitella orfana; quella del Corpus-Domini ne dota tre anche in ciascun anno; e, in un giorno stabilito di ogni anno, fa distribuire pane a le famiglie bisognose della città; quella di san Massimo si presta per lo pio ufizio di tumulare gratuitamente i forestieri poveri che, pèr a caso, infermano e muoiono in Penna.

§. 34. Ma sonovi state, in città di Penna, persone veramente nobili e generose che, nelle loro largizioni e legati a pro dei poveri, launo lasciato monumenti di gloria e di gratitudine più onorevoli delle brillanti rimembranze di una fama mercata col sangue. Così città di Penna, per legato di Margherita di Austria dota, in ogni anno, due povere ragazze orfane della città sudetta; per altro legato della sudetta principessa ripartisce, nel di di pasqua e natale di ogni anno, tra varie famiglie più bisognose, ducati cento; per legato di monsignor Giuseppe Spinucci la, in un farmacista che paga a la fine di

<sup>1</sup> NiB. La dote non è che di ducati venti, somma che si paga dal comune di Penna, che amministra i beni dei fondatori e ne percepisce le rendite.

ciascun anno, un incaricato di rilasciare gratuitamente i medicinali a le persone povere di città di Penna.

Inoltre la chiesa cattedrale, per legato di monsignor Alessandro Palenio, dota nel di della Madonna degli angeli di ciascun anno due zitelle povere: per altro legato del dianzi nomato piissimo monsignor Spinucci, dota nel di di san Giuseppe di ciascun anno, due altre povere zitelle orfane. A buon conto, città di Penna, oltre le indicate opere di beneficenza, per la pietà di persone meritevoli dei sinceri elogi della più remota posterità, e per opera delle compagnie laiche, ha il merito di apparecchiare, in ogni anno, una dozzina di maritaggi.

§.35. La mendicità in città di Penna non pare che vada indietreggiando: di ciò assegno per cause, r.¹ lo stato di abbandono non raro, nella età climaterica, tra'lavoratori di terre; 2.º la mancanza di proprietà e di costante travaglio ': si potrebbe; parmi, ovviare a le sudette cause, a), col pronto compimento della traversa rotabile, che imbocca a la ma-

<sup>1</sup> In talune stagioni (il verno) manca il colono, nella comune di Penna, di travaglio permanente, onde sostenere la propria famiglia; ed è allora, che, volendo mandare un contadino per corriere, da un paese all'altro, si contenta questi, per uno scudo, andare fino a la lontananza di una quarantina di miglia!

rina dell' adriatico; b), col censimento dei fondi demaniali (§. 14), parrocchiali, di quelli dei luoghi
pii laicali e dei corpi religiosi soppressi (quali ultimi assorbiscono quasi 1/3 del territorio di Penna);
c), con la instituzione di una casa di travaglio distrettuale, o provinciale, a la foggia presso a poco di quelle instituite in Inghilterra in Francia in Svizzera,
nelle quali case, ove le braccia dei soli poveri del
distretto, o della provincia, fossero scarse, si potrebbero aggiungere, onde far quelle prosperare, il
doppio scopo di educare anche i poveri proietti
provinciali, perfezionando il morale di quest' infelici, e dedicando essia lavori che non attentino ma
contribuiscano convenientemente al loro sviluppo
intellettuale ed a la robustezza del loro corpo.

In quanto ai poveri dementi, sarebbe desiderabile che l'amministrazione spianasse il modo, onde questi vengano accolti, nella grande casa degli alienati in Aversa, o almeno in qualche piccolo spedale del distretto, o della provincia; giacchè non è rarissimo il vedere vagare qualcuno di quegl'infelici (parlo dei miscrabili), esposti ordinariamente a le risa della plebaglia ed a tutti i rigori della stagione.

§.36.È qui che discendo a toccare rapidamente un suggetto, da cui lo straniero, e l'uomo di stato, suole fissare il grado di energia e di morale delle popolazioni diverse ed i rimedi meglio convenienti, rispettivamente, ai più comuni disordini: parlo delle violazioni di leggi.

Le due prigioni di Penna, di cui una è per gli umini, l'altra per le donne, raramente sono alloggiate dai soli pennesi, mentre comunemente vi si trovano altri prigionieri del distretto, o di passaggio per Teramo, o per essere giudicati in Penna, o per espiarvi la pena di detenzione; ma nelle prigioni di Penna medesima si manca, del pari che in quelle di ogni altra città del regao, del mezzo di ridurre a la moralità con conveniente travaglio, i prigionieri esposti ai rischi dell'ozio; ed ogni filantropo non può certamente ristare dal far voti, onde fino che uon

<sup>1</sup> N. B. Nell'esquire questo lavoro statistico su città di Penna, ho cercato sempre di prendere un'epoca anteriore a quella presente (1832) per termine di comparazione, o sia quella di un decennio, onde offerire al pubblico risultamenti men discordi dal vero : inclite, quantunque i non abbia a rimproverarmi di avere sparambiato pena, a fin di raccorre con la maggior' esattezza possibile le notizie opportune, pur nondimeno ni redodi nobbligo protestare, che io dò qui questo lavoro statistico, non come buono, ma come mio, e se non riscouterò il suffragio universale, segnatamente per la esattezza, coufido almeno non mi si vorrà defraudare il debole merito di aver aperto ad altri la strada a potere far meglio.

venga introdotto in Europa l'uso dellecase penitenziarie conformi a quelle esistenti in America, almeno si vegga diffuso il metodo di cui Sava ha dato in Napoli felice saggio.—È, nelle prigioni di *Penna* entro l'anno,

Il numero collettivo dei delitti , per Penna e l'intero circondario, è di 131 , è la natura speciale di questi si vedrà designata nel quadro che consegnerò qui appresso.—Predico, fratanto, che dei delitti di falsità, improba mendicità, aborti, abbandono di fanciulli, venefici, nou si è da me potuto fissare il termine medio di un anno, perchè si trovano rarissimi entro il decennio, come pure che , dentro il decennio , non è occorso in Penna niun caso di suicidio.

### QUADRO COLLETTIVO

DELLE

### VIOLAZIONI DI LEGGE,

CHE SOGLIONO AVER LUOGO, IN UN ANNO, DENTRO LO INTERO CIRCONDARIO DI PENNA.

|                                      |                                                                                                                                                                                | NUMERO         |                                             |                |       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|----------------|-------|
| NUMERO .                             | NATURA<br>dei                                                                                                                                                                  | PARZIALE       |                                             | TOTALE         |       |
| NO.                                  | DELITTI.                                                                                                                                                                       | dei<br>delitti | delle                                       | dei<br>delitti | delle |
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | Perite e percosse Asportazione di armi vietate Minacce Ultraggi all'autorità pubblica Frodi Furti semplici Omicidi Ingiurie verbali Usurpazione di proprietà Delitti forestali | 10             | 40<br>66<br>6<br>1<br>2<br>7<br>1<br>9<br>5 | 131            | 89    |

# Articolo 5.º

Instruzione pubblica in città di Penna; uomini illustri.

6.37. Onde rendere gli artigiani ed i contadini convenientemente civilizzati, ed instrutti dei propri doveri e diritti, esistono in Penna due scuole elementari ner i fanciulli e le fanciulle , per le quali scuole vi sono un maestro ed una maestra, con un presidente provisionati dal comune. - Oltre delle indicate scuole, vi sono, per coloro che si mostrano determinati incamminarsi a le scienze, nel seminario, che ha circa 60 allievi interni e molti allievi esterni, convenienti maestri nelle classi letterarie e scientifiche : ma nel seminario sudetto si manca tuttora di un gabinetto di fisica, e vi si consuma, troppo ingiustamente, buon numero di anni, assai prezioso per lo acquisto delle scienze e delle dottrine, quasi pel fine esclusivo di apparare una lingua dotta (non ad ognuno egualmente opportuna, e di rado perfettamente appresa), la quale, per imperfezione di metodo, ristucca, da una parte, il tenero intendimento dei giovanetti , per l'altra non lascia a questi ozio bastevole a lo studio altamente importante ai di nostri , in cui la lingua italiana risorge , dei precetti

delle lingue viventi, segnatamente della italiana, e a la lettura degli antichi classici italiani; intorno al quale suggetto è sinceramente a far voti, che l'attuale vescovo, a niuno secondo in fatto di sapere, il quale degnamente protegge il seminario di Penna, si faccia ad introdurre, in un modo compatibile con le stantie e rugginose instituzioni, se non i metodi, conformi a quei proposti dal celebre ristoratore della filosofia ideologica (LOCKE), per lo studio delle lingue ( mi taccio su le teoriche ), almeno quelli, già da tempo, adottati in Inghilterra e Germania, e da vari anni introdotti, in un modo concorde all'ordine logico ed a la intolleranza della vivacità giovanile, nei più rinomati instituti privati di Napoli : quali, per ciò, non mancano raccorre annualmente sì ben meritati suffragi della classe instrutta, che non puole senz' ammirazione e , oso dire talvolta senza umiliazione, ascoltare in pubblici esperimenti, giovanetti, che compiono appena il terzo lustro, non dico già di spiegar con franchezza qualunque classico latino, ma sibbene parlare e scrivere in latino, leggere disinvoltamente e spiegare impromptu OME-RO, DEMOSTENE, ec: ...

<sup>1</sup> D'altronde non riuscirà difficile premunirsi avverso la primitiva sorpresa che suol produrre l'osservar gl'indicati pro-

§. 38. Città di Penna è stata culla di molti uomini illustri, in dottrina, in santità, in armi. Tra

gressi in que' teneri glovinetti , nel tener saldo in mente che tutto il segreto è nel metodo; imperocchè si sa che il sistema è la luce delle arti non meno che delle scienze, e che il metodo è l'unica scala per cui si ascende alle une ed alle altre. Non è già che la capacità di quei giovani sia superiore a quella di altri giovani; no, certo. L' intendimento umano non è cangiato : sono i metodi d'instruzione che, per lo progredimento dei lumi sociali, si trovano mutati. Come sarebbero stati visti ai di nostri, senza il metodo di Lancaster, i contadini irlandesi viaggiare, ciascuno con la sua piccola biblioteca a dosso? Come il toscano Sgricci; ed ora altro poeta pesarese di cui non ricordo il nome, avrebbero potuto, senza conveniente metodo, offerir nuovo esempio dei prodigi dell'intelletto umano, nello improvvisare, sopra qualunque tema, intere tragedie? Non vi sarà più oggi di che maravigliarsi , se un giovinetto narrerà correntemente migliala di avvenimenti storici , pronunzierà migliaia di termini, dacche si conoscerà aver questi dedicato alcuni mesi, in Parigi, ma alcuni mesi dico, non anni, a lo studio del corso di mnemonica del signor Come; se altro giovinetto profferirà, a memoria, 2,280 articoli del Codice, scriverà lestamente, nell'atto stesso che si declama, un intero panegirico, dacche si saprà esser questi stato perfettamente iniziato nei canoni di mnemonica e di stenografia del sig. Aimé. Confessiamolo: i novelli, razionali metodi d'instruzione, hanno , in grazia delle speculazioni analitiche regnanti , portato in ogni ramo di scienza e di dottrina quella rivoluzione felice. che non solo annunzia la diffusione degli elementari principii

gli uomini illustri della 1.ª classe figurano Luca de Penna 1, giureconsulto famoso (di cui la Francia ha preteso arrogarsi la gloria dei natali), che fiorì negli anni 1370, in tempo della regina Giovanna I.a,

didattici anche presso le classi vulgari, ma promette accrescere il fondo della vita morale, e preparare nuovi elementi a la solida prosperità dello stato sociale.

1 Il deposito in marmo di questi, con figura togata, che trovavasi nell'antica chiesa di san Francesco, oggi conservasi, come ho detto più avanti, nel palazzo comunale con l'epitaffio scolpito in pietra, composto da Muzio-Pansa, ed è del tenore seguente :

## D. O. M.

LUCE . DE . PENNA . SEPULCHRUM. I . C . EMINENTISSIMI.

A CONSILIIS . REGUM . AC . PRINCIPUM.

QUAM. PENNA . IN . SAMNIO . GENUIT.

PARTHENOPE . EXCOLUIT.

SIBI . ÆMULA . ADSCRIPSIT . GALLIA. UNIVERSA . SUSPEXIT . EUROPA.

MUTIUS . PANSA . PHILOSOPHUS . AC . MEDICUS. NE . SUUS . HONOS . IN . PATRIA . MAGNO . DEESSET . CINERÍ. EX . HUMILI . LOCO . IN . HANG . EXTULIT . LUCEM.

ELOGIUM . POS . ET . APOLOGIAM. CIVIS . PRO . CIVE . CONSCRIPSIT.

AMORIS , ET . GRATI . ANIMI . MONUMENTUM. ANNO JUBILEI.

creato giudice della gran-corte della Vicaria di Napoli e consigliere; Antonio de Penna, successore del
precedente nella carica di consigliere, e segretario
del re Ladislao'; Onofrio de Penna, firatello di Antonio, anche segretario del medesimo re '; Sabino
de Penna, giureconsulto, maestro-razionale della
gran-corte reginale, luogotenente del gran-cameriengo del regno di Napoli 3, nel 1374, e cavaliere; Muzio-Pansa 4, filosofo, medicoe teologo, famoso pe suoi
trattati editi, e pe'suoi MS.; Giacomo-Antonio e
Niccola-Angelini, dell' ordine dei minori conventuali, celebri teologi che, oltre a le lapidi che di essi parlavano nell' antica chiesa di san Francesco di

- . Ciò che si raccoglie da un chirografo di pagamento fattogli, per conto della città di Penna, con le seguenti espressioni. — Per manus Antonii de Penna, secretarii nostri . . . = Casale, Relazione cit.
- 2 Come dalle seguenti parole di Ladislao.—Audivimus qua Honuphrius de Penna, dilectus secretarius noster, ec.—Id., ibid.
- 3 Quest' ofizio non si dava che , o ai nobili dei sedili di Napoli, o ai grandi letterati. Id., ibid.
- 4 Questi imitò l'altro famoso e celebre medico filosofo Giovanni de Penna, dicui Luca de Penna, nella legge unica, fa menzione con i seguenti termini = Sic est hodie magister Joannes de Penna, in Italia pracipuus philosophus et physicus.

Penna, meritarono degna ricordanza nelle pagine della storia di Fossignano ; Antonio Naccaria, 4 dell'ordine dei pp. cappuccini, celebre oratore dei suoi tempi, ed autore di varie opere 2; Berardino Chiarella, dei pp. minori osservanti, insigne teologo del suo ordine; Tolomeo Castiglione, tra i baroni di Abruzzo, mandato da Federico II, imperatore, per vice-re in Calabria 3, dove fondò la famiglia Castiglione soprannominata Morello 4; Gentile e Bartolo Castiglione, nominati cavalieri dal re Roberto 5; Baldassarre, Melchiorre, Gaspare ed A

<sup>1</sup> Lib. II, f. 277.

<sup>2 1.&</sup>quot;, Strage della peste; 2.", Sogno di Nabucco; 3.", Tuoni parlanti; 4.", Panegirici vari.

<sup>3</sup> Registri di Federico II, 1239, fol. 41-95.

<sup>4</sup> Sn gli elogi degli uomini illustri di questa famiglia, V. A. Berra N. Roensus, stamp, da Fr. Otanna in Mantova, nel 1606. Ed è sorprendente il sentire che, fin da tempo antichissimo, u diversi rami di questa famiglia era cumulato il possesso di 30 feudi nobili; e nell'Italia e nell'estero, cobio in Oriente, a. Antiochia e suo principato, in Rezia, Andalstaine sna vallata, in Francia, Blaz e sua contea, Fontani, Scorniola e sua contea, Ponteglio, sun Paolo e sua contea e Scattiglione (quali feudi appartenevano a tutta la famiglia in comune): Castiglioni di Abruzzo, Elice, Vestea, Civitaquana, Poggio-ramonte, Poggio-Umbricchio, Palombaio ed Appignano si possedevano dalla famiglia Castiglione di Penna, derivante da Milano. (V. Casale, Redazione cit.)

<sup>5</sup> Registri del 1334.

gamennone Castiglione, tutti consiglieri di Ferdinando I , figlio di Alfonso ; Antonio Castiglione, dichiarato da Carlo III, presidente della regia-camera della summaria, presidente di spada e cappa, e sopra-intendente degli stati farnesiani in Abruzzo: Gregorio Aliprandi ', protonotario apostolico, governatore degli antichi tre rioni di Penna, fiscale della regia-nunziatura di Napoli, vicario della religione di Malta, per le monache gerosolimitane di Penna; Giovanni Aliprandi, capo-ruota in Lecce, in Aquila, e preside in Salernonel 1580; altro Giovanni Aliprandi, giudice della gran-corte della Vicaria; Giacinto Scorpioni ', prelato domestico di Benedetto XIV; Giacinto, Odoardo e Tommaso Scorpioni, successivamente arcidiaconi e vicari capitolari di Penna; Agostino Scorpioni . da Filippo II, re delle due Sicilie, dichiarato, con privilegio dell'anno 1567, harone di Villamagna e di Castiglioni Messer Raimondo; Luigi Scorpioni; prelato, autore di varie opere 3, dalla regina madre di Ladislao ammesso nel numero de'suoi con-

Su gli uomini illustri di questa famiglia, provegnente da Milano, V. Salvar. Vitale e Raffalle Fagnano.
 Intorno gli uomini illustri di questa prosepia, V. Del-

<sup>3 1.,</sup> De usuris; 2., De electione comonion

siglieri, indi da Gregorio XII destinato uditore del sacro palazzo apostolico, da Martino V mandato in Polonia, per comporre gravi vertenze tra la santasede ed il re Ladistao, e quelle lodevolmentecomposte, da papa Eugenio IV destinato rettore del patrimonio di san Pietro, esercitando il qual ufizio in nome della santa-sede, ricevette e trattò magnificamente Sigismondo, che venne a Roma per essere incoronato re dell'impero, consegrato vescovo di Nardo, e tolto dalla morte a cariche più cospicue; Tommaso e Pipino i, fratelli germani del sudetto Luigi, di merito letterario non secondi al precedente; e Casimiro De-Dura duca di Collepietra, dall'imperatore Carlo VI creato giudice della gran-corte della Vicaria.

§.39. Tra gli uomini illustri di Penna in santità, figurano il besto Anastasio de Venantiis, cittadino e vescovo di Penna, intervenuto al concilio generale lateranense dell'anno 1215, sotto Innocenzo III, e mancato ai vivi nel 1220 (§.5); il beato Tommaso Castiglione ', figlio di Valisio Castiglione, che si pretende venisse affidato a san Fran-

<sup>1</sup> V. Toppi, Biblioteca degli uomini illustri di Napoli. 2 Il corpo di questi si venera tuttora sotto l'altere maggiore della chiesa di san Francesco di Tagliacozzo, ove quel beato passò a miglior vita.

cesco di Asisi; Giovanni Felertano, di eroica virtù, e che, essendo vescovo di Penna, nel 1057, per amore della solitudine monscale, si pretenderiumciasse il vescovato; i beati Giacomuccio, chierico, fra Cristofaro da Penna, sepolto nella terra giù baronale di Orsogna; fra Pietro, laico dei minori osservanti; e santa Rosa, religiosa benedettina, della illustre famiglia Pancrelli.

§.40. I pennesi che hanno occupato la sede vescovile di Penna, o di altrove, oltre del beato Anastasio de Venantiis e Luigi Scorpioni, già mentovati, sono Giovanni de Penna, discendente dalla stirpe del famoso Luca de Penna; Sabino de Penna, da Urbano VI consecrato vescovo di Larino; Giuseppe Armeni, da papa Clemente IX creato vescovo aprutino; Berardo Trasmundi conte i e vescovo di Penna nel 1055; e Biagio De-Dura, da cononico della cattedrale di Napoli, nominato da Carlo VI imperatore; vescovo di Castellamare, e poi arcivescovo di Potenza, trapassato nel 1740.

§. 41. Tra gli uomini illustri in armi nominero primamente Pultone, giovine assai valente che, essendo assediata Penna pei romani, in tempo del-

<sup>1</sup> V. CASALE, Relazione cit.

<sup>2</sup> V. VAL. MAX., lib. 5, tit. de charita te erga parentes et patriam.

la guerra italica, slanciatosi solo, in mezzo ai nemici, pervenne a strappare dalle mani di questi il proprio padre, fatto prigioniero '; un certo Bramchiliante ', dal popolo pennese fatto signore e protettore di Penna, il quale si pretende facesse ingtandire i fossi della città e le di costei mura, e che, per migliore difesa della medesima, facesse pure scavare e construire una grotta, dalla parte settentrionale; della lunghezza di due miglia; Pompeo Castigione che nel 1462, con la sua bravura e fedeltà, ri-

1 A questo giovine innalzarono i suoi concittadini pennesi una statua, con la seguente inscrizione:

PULTO . SUM . PINNENSIS . JUVENIS . QVI .

IN . ITALICO . BELLO . FUI . PATRIS . SERVATOR .

ET . EXERCITU . INSTANTE . ROMANO .

PATRIAE . NON . FUI . PRODITOR .

MEMINIT . DE ME . VALERIUS .

SATIS . AUTEM . GLORIOSUM . EST .

JIMIMCORUM . GRE . LAUDARI .

2 Si racconta che questi, per far acquisto di una certa, ficilica, figlia di Blandisia, signora dimorante in Gironda, oggi Pescara, uccidesse in duello Anserio suo rivale, nobile della città di Attilia, che indi sorprese Giolica medesima , e. che, per aver rapita costei condottala seco, insiem con la madre, si attirò lo sdegno del popolo romano.—CASALF, Relasione cit.

dotte a l'ubbidienza del loro re le province ribellate, sotto il comando del conte di Manoppello ePietro Vallo conte il Montorio , ottenne da Ferdinando I e da Isabella, re e regina, nel 1503, ultre la confermazione dei feudi e delle grazie e privilegigoduti dalla di lui famiglia . la donazione dei feudi posseduti dai sudetti ribelli; Gio. Battista Castiglione che, in grazia dei servigi da lui renduti a la corona e di quelli di Pompeo, venne onoratoda Carlo III, re di Napoli, dapoi imperatore sotto il nome di Carlo VI, di un diploma, nel 1710, col titolo di marchese : Alessandro Castiglione ', cavaliere professo e balì dell' ordine gerosolimitano, onorato dal gran-mastro Niccola Cotoner, nel 1671, delle commende di Norcia e Todi, e nel 1677, del baliaggio di Larino; Niccola Castiglione, cavaliere dell'ordine gerosolimitano, andato volontariamente a Milano al servizio delle armi cesaree, e dimostrato eroico valore, sotto il comando del principe Eugenio, nella presa di Cremona, entrando il primo per un acquedotto, a la testa di altri soldati, indi nominato dal principe suo aiutante maggiore , c-

<sup>1</sup> Questo cavaliere, facendo caravana sule galere di Malta di dimostrò somma bravura iu un'azione navale, essendo stato il primo, nell'arrampaggio, a saltare a barbaresca, nella cattura di una sultana.

presentato a Carlo di Austria, con la narrativa della eroica azione, da questi promosso a colonnello in un reggimento di fanteria napolitana, e mancato ai viventi, nel 1790, sotto le mura di Barcellona; Gio. Battista Castiglione, fratello germano del sudetto che, in grazia dei servigi propri e delle egregie azioni del precedente, oltre larghe mercedi, per se e suoi discendenti, ebbe la dignità di marchese sopra l'antico suo feudo di Poggio-Umbricchio, ed il suo primogenito la croce di santa Maria di Mendosa di Spagua; Gabriele De-Torres ', che dopo la onorata difesa della real piazza di Pescara, di cui fu comandante, venne promosso dall'imperator Carlo VI al grado di generale, indi onorato del titolo di marchese in Vienna, con la speciale facoltà di poter godere tutte le prerogative in Italia : Tommaso De-Torres che, ad insaputa del padre ( maresciallo e comandante la real piazza di Pescara nel 1.º Abruzzo ulteriore ) , andato in Ungheria e militando , da volontario, sotto Carlo VI, si distinse da prode a la presa della piazza di Belgrado, occupata dalle armi ottomane nel 1600; Scorpione Scorpioni, capitano di cavalleggieri sotto Filippo II ; Domenico

<sup>1</sup> Figlio di Gio. Simone De-Torres, valente generale di artiglieria e governatore del Castello di Cremona.

Aliprandi, capitano di cavalleria sotto Carlo VI ec., ec.

#### Articolo 6.º

Riffessioni archeologico-critiche su la fondazione di città di Penna; denominazione e stemma della città medesima.

S. 42. L'epoca della fondazione di città di Penna , nel Piceno, rimonta a tempi antichissimi, e si confonde vel buio delle favole mitologiche; imperocchè, ove si ripugni attenersi ad ipotesi e conghietture le meno opposte al buon-seuso ed all'ordine naturale dello svolgimento dei popoli, non riuscirà così agevole l'indicare chi fosse il fondatore di quella città, e l'assegnare ragioni plausibili perchè la contrada ove si edificò Penna denominossi vestina, e perchè vestini i popoli di quella regione si nominarono. Imperocchè molte, su ciò, sono le favole tradizionali, ma la vera storia, o siaquella che incomincia dall'epoca della espulsione dei Tarquini si può dire non aver trattato che a la spicciolata di taluni avvenimenti i più rilevanti , relativi a città di Penna .-STANISLAO CASALE asserisce aver letto in un MS .. che città di Penna fu edificata da un certo principe siriaco per nome Itarco, re della città chiamata

prima Speciosa ed ora Cesarea, il quale vinto e fatto prigioniero da Giulio-Cesare, condotto a Roma,
ottenne poi il permesso dal senato romano di fabbricarsi tre città in quel' sito della Italia che a lui
fosse piaciuto, con la condizione che quelle fossero
tra loro distanti 100 miglia, rispettivamente, ed altrettanto da Roma, e che quindi le città fabbricate
furono Troia in Puglia, Cesena in Romagna e Penna in Abruzzo « contradicenti con, le armá a la mano, gli antichi e vicini popoli di Atri ». Ma questauna favola grossolana che, oltre al non avere, verun
appoggio, offende l'ordine cronologico, il buon-seaso, e non merita essere confutata.

§. 43. Fratanto un filologo , che non si può dire antichissimo, ha scritto della contrada di Penna « Hace regio dicta est pinnensis a Penna, ita et vestina dicta est a Vesta, quae in his regionibus maxime colebatur, unde frequentissimum fiut Vestao nomen in foeminis in hac regione vestina x »...» Quae autem (prosiegue) et qualis fuerat Vesta dum

<sup>1</sup> N. TOPPI, De magnæ Curiæ Vicariæ splendore.

Ciò costa per molte lapidi sepolerali, da un tegolo antichissimo, incastrato nell' esterno del muro meridionale del seminario, con questo nome in lettere maioscolo VESTA, non che da un castello o terra, 6 miglia distante da Penna, chiamato Festerja.

quaereremus, a qua vestini hi popoli dicti sunt, invenimus tandem seciusa omni antiquarum fabularum ambage, fuisse uxorem antiquissimi patris Nolne, a quibus, post cladem aquarum famosam, novam universus orbis sumpsit exordium».

Ma qual uomo di buon-senso non riderà, nello scorgere chi viene indicata per quella Vesta? Per poco che io mi ricordi, non pare che nella genealo-gianoachida trovisi alcuna donna che di Vesta avesse il nome, purchè per una delle tante bizzarriearcheologiche, nella Vesta indicata, non si avesse voluto intendere qualche figlia dei discendenti i più lontani '.—Di più se vi è tuttavia controversia tra i dotti su la provegnenza dei protogeni della Italia, come si pronunzierà francamente su la provegnenza dei protogeni del Piceno e della regione vestina? In effetti, mentre taluniantiquari ', accarezzando certe loro idee favorite, s'impegnano, con ingegnusi ragionari, dimostrare che i protogeni d'Italia proven

<sup>1</sup> Se si potesse riposare su i soliti ritornelli degli etimologisti, ecco il regionar di Bersos; in un MS.—Pecta fo l' isiessa che Titea; Titea fi moglie di Not, dunque Penna debbe la sua origine a la moglie di Not; :=Ma e di Not , fratanto che se ne sarebbe fatto?—Tace il Banoso su questo.— Vere folliel (V. Casale, Relazione cit.)

<sup>2</sup> MAZZOCCHI, BOCHART.

nero esclusivamente da Cetim figlio di Iavan, son pronti altri antiquari, anche dottissimi ', che fanno derivar questi primitivi abitatori dalla Meonia, da Tiro, dall' Arcadia, dalla Tessaglia, Or da qual parte sarà, in quanto a ciò, la ragione ? Probabilmente a mio senno la ragione, in quanto a ciò, non sarà che tra pochi archeologi sommamente cordati 2, quali emancipati dalla superstiziosa riverenza pel rugginoso grecume, non si credono umiliati ripudiare le greche semenze; e, osando librare la bilancia critica, anche nello esame degli ellenici paradossi, non ammettono; su questo argumento, che ciò che poteva essere nella natura dell' uomo e delle umane cose. Il perchè; comunque non vi possa essere tuttora chi non trovi di pieno suo genio il rigettare, come favole stantie de fantastiche narrazioni su la provegnenza in Italia delle genti di Canaan e della Fenicia, su la venuta del famoso Enotro ed Evandro, su quella di Diomede, per fondare città nel Piceno, su la rigenerazione della Enotria, pei miserabili avanzi di Troia, forniti di biscotto e di bussola dallo spirito

<sup>1</sup> EROBOTO, DIONISIO ALICAR., RAUL.

<sup>2</sup> Perizonio , Strabone, Gluverio, Delfico, Micali, Clayier.

del Mantovano, sono rarissimi oggidì, tra'sensati, chi non ritenga, alineno iutimamente, che i primitivi abitatori della nostra penisola, accessibile in tanti punti, siano stati autoctoni o d'ignota origine, e ch'è una stranezza il voler decidere se, dopo la prima dispersione della specie, un greco, piuttosto che un celta, venisse il primo a popolare la Italia 1, ed indi il Piceno nella regione vestina.

§. 44. La moltiplicità dei nomi dei primitivi abitatori · della Enotria , siccome la successione dei nomi medesimi, di tirreni a pelasgi, di sabini a tirreni, come di piceni a sabini, e di vestini a piceni, non si mostra in nulla bastante a cambiare la identità della cosa, intorno a che classici letterati ¹ concordano. Difatti, i sabini non poterono essere popoli di differente origine dei tirreni e dei pelasgi; perciocchè le sole condizioni di epoche dovettero contribuire a le differenti denominazioni, mentre i sa-

- 1 N. B. Con ciò non s'intende già escludere la proveguenza in Calabria di colonie greche, in tempi di maggiori progressi sociali, perchè sono autentici i monumenti storici che se ne hanno, e moltiplicati.
- 2 Enotri, pelasgi, tirreni, umbri, siculi, liburni, osci, ausoni; indi sanniti, greci, lucani, campani, piceni.
- 3 ERODOTO, POLIBIO, VOSSIO, VARRONE, ELLANICO, SERVIO, MAZZOCCHI.

bini, conforme ogni popolo nascente, dall'epoca delle famiglie sparse, è naturale che passassero a quella delle abitazioni fisse, e da questa a quella della
fondazione di città, quando i progressi socialidovettero tra di loro assai più pronunziarsi: così, senza
che quelle genti fossero esclusivamente di Canaan
o di Grecia, poteronsi uominare precedentemente
pelasgi, tirreni, poi successivamente sabini, piceni,
indi westini. Quindi se, per mancanza di memorie
scritte de'tempi primitivi, la critica storica ci dà il
canone implicito di riconoscere di origine ignota i
primi abitatori della nostra penisola, sopraqual fondamento si dovrà poi ammettere come provegnenti
esculsivamente dall' Asia-minore i primi abitatori
del piceno e della regione vestina?

§. 45. Ma non è mio divisamento ingolfarmi in oziose disquisizioni archeologiche, dichiarandomi francamente secondo in tanta palestra; nè vi è bisogno,
al proposito, andare in procaccio di notizie peregrine, onde poter ispiegare, un po'meglio di quel che
si è fatto, com'ebbe luogo la fondazione di Penna,
ed, onde assegnare plausibili ragioni, per cui così
questa che la contrada e le popolazioni rispettive si
appellaron vestine. E, in quanto a me, seguendo
Pandamento de' miei pensieri, giudico poter trovarenon tra i misteri e le maraviglie di archeologia, ma

nell' ordine semplicissimo delle cose, e nella serie ordinaria degli avvenimenti umani, la origine di città di Penna: esporrò, quindi, in due detti taluni miei opinari, basati su di un argomento di fatto, per lo quale storici greci e latini 'concordano, e da cui mi sembra partire, come raggi da comun centro, altre tali induzioni semplicissime, per ammettere le quali non vi è la dura necessità di sagrificare la ragion critica.

§.46. Sisa dal più giudizioso tra gli storici latini, che à sabini farono popoli quali, per voto 'solenne (voto vere starro), mandaron colonie al Piceno. — Comunque si voglia, ono, ammettere che i sabini fossero discendenti di popoli indigeni ed aborigeni della Enotria, èpoi troppo certo che i sabini medesimi vennero in colonia al Piceno, e che quivi presero il nomedi piceni. Ora perchè per voto solenne si determinarono i sabini trascendere gli appennini, penso non essere cosa ripagnante a la ragione il credere ch' essi fossero stati guideti, siccome in quei tempi si costumava, da una persona sacra. Tale persona, in luogo di una sacerolde, siccome fu Mozè pergli ebrei, pobè be nes-

PLINIO, STRIBONE.

<sup>2</sup> PLINIO, lib. III, cap. 18.

sere una sacerdotessa, e probabilmente una vestale. Questa, con lo aver instituito culto speciale all'uno all'altra delle due Veste ', potè operar siche, dal nome di una di queste dee, si chiamasse vestina la città fondata, come che dal culto speciale instituito all'una o all'altra delle due Veste, ne venisse ai sabini-piceni la denominazione di vestini , nel modo che dal nome di Quirino ne venne ai romani la denominazione di quiriti. Avviso aver ciò potuto anche avvenire, onde distinguere i piceni-vestini da altri piceni abitatori delle contrade adiacenti; mentre, come seuza cessare di essere sabini si dissero piceni, così senza cessare di essere piceni, si poterono dire vestini, nel modo che oggi i popoli attuali, senza cessare di essere, vestini, si dicono abruzzesi.

Credo, quindi, potersi assai meglio riferire anche a quella voluta sacerdotessa, o donna celebre, quanto in prosieguo siscrive dal medesimo autore ". « Fama etiam est (egli dice) hanc (Vesta) fundasse Amiterrum et Forulos in regione Pistruma et Aternum oppidum, in Marrucinis, et ultra montos, coelitemperie et regionis fuecunditate delecta-

<sup>1</sup> Voglio dire oa Vesta madre, moglie di Urano, o all'altra Vesta, figlia di Saturno, in onore della quale si sa come Numa-Pompilio instituti il suoco sacro.

<sup>2</sup> Toppi, op. cit.

ta, nomen suum regionitribuit, vestinam illamvocans, Pinnamque condidit, quam vestinam nominari voluit ».

§. 47. Per conseguenza, non trovo cosa che ripugni al buon-senso ed all' ordine storico il credere , che città di Penna, lunge dall'essere stata fondata da una ciurma di nomadi pastori sceniti, della prima epoca dell'ordine sociale, o sia di quella delle famiglie erranti, quali non avrebbero potuto accozzar altro che capanne e tuguri, e non edifizi fortificati ', ha dovuto esser'edificata da una colonia di popoli, non provegnenti dalla prima dispersione falegica, ma già pervenuti a regolari forme di civile esistenza. Imperocchè un popolo civilizzato, e che avea progredito a lo stato sociale, che poteva estendere il politeismo, le forme liturgiche ed aruspicine, era il solo che poteva anche mandare una colonia ad abitare nuova contrada, con le stesse leggi della madre patria, con indicazione religiosa e con riti religiosi; e soltanto una colonia che partiva da un popolo civilizzato (quasicome ai tempi nostri gli europei per lo nuovo-mondo ), e non varie famiglie

<sup>1</sup> Mostrerò più appresso come le condizioni dello stemma rozzo ed antico di città di Penna appoggiano felicemente questo mio opinare.

erranti, poteva esser da tanto da stabilire nella regione vestina, come negli altri luoghi sopraindicati, culto sacro e civiltà, anche molto prima della
fondazione di Roma, quale si sa che pur dai sabini apprese leggi e coltura '. Quali idee, se non equivalgono a verità provate, parmi dimostrino almeno un grado tale di probabilità da avvicinarle
al vero assai più dei favolosi racconti: 'mi pare anzà
che, ammettendo queste semplici idee, concordi a
la ragione ed all'ordine storico, è che si potrà meglio comprendere come l' antica città di Penna avesse il perimetro di 10 miglia ', possedesse magni-

i Comunque mancante di ozio e talento a frugar carte antiche, non avrei ristato da ulteriore fatica, a fiu di intracciare de esporre altre cose tocenni le antichità di Penna; ma comechè ho sentito che talume intrutte persone della città su estanao, già da molto, occupando di questo nobile ara gumento, così , facendo io voti chè i desiderati risultamenti delle elucubrazioni di quelle benemente persone si facciano una volta di pubblico diritto, reputo conseguente loshbandonar ad esse, chedian su ciò fatto particolare studio ; il ragionare più spicciolatamente intorno la origine e fundazione della regione vestina.

a É comunissimo lo scavare in siti loutani, anche per lo aggio di mezzo miglio da Penna, pezzi di mora e di state antiche, e segnatamente nelle contrade dette Arce e Casale, non che l'ungo il sito dell'antico distrutto borgo di saul'Antonio (\$.20).

fici edifizi di commodo e proprietà pubblica , fosse città libera, e capitale dei popoli vestini, constituisses, al pari di Hatria e Tudertum, un governo a se, coniasse moneta , e si chiamasse città antica anche da storici per noi antichissimi. Difatti, Claudio Tolomeo 1, che fiorì in Alessandria intempo di Antonino-Pio, e Vitruvio, che visse ai tempi di Juguesto, fecero motto di Penna, e nominarono questa città vestina. Ma, o che Penna fosse città aborigi-

- 1 È nella contrada Planiano, in distanza di qualche miglio a S. O. da Penna, ove si vedon tuttora i ruderi di antiche terme con pavimenti a mossico, ciò che indica, meglio che la grandezza del paese, la magnificenza, ed il progresso delle belle-arti.
- a In una moneta antica di Penna, posseduta da Dottorelli, che forse potrebb'essere l'ultima divisione dell'asse, non essendovi il numero degli obdi, sivede, al diritto, la figura di una conchiglia, quale apparentemente debbe indicare il nome di Penna, qua surva, nel rovescio la figura di un martello a due taglienti, con la leggenda VES; quale monumento, oltre all'indicarci chiaramente, in città di Penna, estensione di dominio, primazia, rappresentanza e sede di governo, c'indica benanche, con la figura del martello, i progressi fattivi dalle arti.
  - 3 Questi ha scritto...Le città dei vestini Penna, Avia, Amiterno, Angolo, sono più orientali dei precuzii....(Tavola 5.\* di Europa.)

ne, giusta il Baronio ', o che venisse fondata da greci o fenici, come opina il Casale ', e ancorchè non vi fossero scrittori che di quelle parlassero , è troppo certo che , in tempo della romana repubblica, Penna era indubitatamente città, en el suosplendore, mentre esistono, in molte lapidi, monumenti antichissimi ', quali parlando di vari consoli e va-

- 2 Martirolog., 19 marzo.
- 2 Relazione cit.
- 3 PIO . ET . PANSE . Coss.

POTENDIUS . P . F . Q . COSANUS . S . Q . L. TIBERIUS . SER . MAG . GRADUS . D . S . E.

A . CASSIÆ . CIMINE . GEM . FELICIS . PRAL. MILIT . COS . M . SOLLIUS . ATTICUS. FRATAI . PIISSIMO.

D. M. VISIVIÆ. I. MAXIMÆ. VIXIT, AN. L. MEN. II. DIEBUS. XI. SENIIUS. NEPOS. ET. VISIVILIA. PATRICIA. FAIRI. P.

. . . IMI . GEN . M . VETTIUS . MARC. AUDUMENUS . OMANUS.

## rie samiglie patrizie di Roma, egualmenteche del

. . . FLAM . MARTIALIS . VERECURIUS.

. US . . . . . . . . MUS. D . M . s. Cn. L. Cn. F. L. CN . LUCIO. Q. vir. Heleno. Vixit. ann. XI. C . N . FILIO. QUIR . VARIO. Cn. L. Cn. F. Q. vir. DECURIONI. Helenus. VIXIT . ANN. IIII . VIR . A . F . D . IIII . . VIR. IIII . MENS . VI. I.D. FILL . D . D . D. CN . LUCIUS. FAUSTUS . PA. TER . TESTAME. IULUS . . . . . . NTO . FIERI . JUSSIT. . . . . R . DGC . . . . · · · · DECES . . .

. . CIDIA . ET . F . CONSI. . . . DEDERUNT . . .

D. N. CONSTANTI . PHSSIMO.

SEMPER . AUGUSTO.

C . AXENIUS . SEY . TRANQ.

IIII . EX . S . C.

quadrumvirato ' e senato della città di Penna, dimostrano chiaramente, che in tempo della romana repubblica, Penna era in effetti città celebre', e di Roma municipio ed amica.

§. 46. Inquanto poi a laragione, per cui da quella condottiera di colonia si pote da re il nome di Penna a la città edificata, ecco quanto ne scrive l'autore sullodato 3: « Pinnae autem ei (a la città) nomen dedit, vel apennis quas honoris gratia (Festa) gestabatin capite, vel potius a victis et fascibus, quibus redinita procedebat, unde horcia 4

C. ACULENUS. Q. N.
C. TEUCIDIUS. N. F. LIS.

IIII. VIR.

AQUAM. VENTINAM. EX. S. C.

CLUDENDAM. CELLASQUE FONTIS.

ET. VENTINE. ET. VIRIUM.

FACIENDAS. CONCAMERAND.

CUARAUNT. FRODARUNT.

DEDICARUNG.

MARIANO FRECCIA (De subfeudis, lib. 1., tit. de antiquitate regni, 59), opina che i monti penniui o appemnini, da Penna prendessero il loro nome; ma nonoccorre dire esser questo un bisticcio etimologico.

3 Toppi, op. cit.

4 HIERONYM., nel lib. De nominibus hebraicis, asserisce che horciarat significa coronam altam, et latam.

dicta est, id est turrita, et turrita et pinnata». In effetti nelle varie arme antiche, in pietra, rozzissime e senza niuna traccia delle distinzioni araldiche del Blasone, si ravvisa che Penna innalzava per insegna una torre fortificata, o piuttosto dirò una rocca o un fortino, non della figura delle torri dello antico scudo di Valenza, ma piuttosto di quelle dello scudo di Portogallo, con merli a dentello sporgenti, e con sopra quattro piccoli ridotti, che gli armeristi dicono doppio merlato; in cima al secondo dei quali ridotti sorge un' asta con bandiera bi-forcata volante: ai due lati della partemedia della torre medesima sonovi due ali spiegate orizzontalmente, di cui una attaccata all'esterno del lato sinistro, l'altra all'esterno del lato destro di essa : però in un'arme assai studiata di terra cotta, esistente nel lato occidentale del muro anteriore delle pubbliche prigioni di Penna, oltrechè la torra alata in rilievo si può dire una specie di cittadella, le due ali si veggono spiegate non orizzontalmente, mainalto, e poggiate su i colmi dei due ridotti laterali , che piuttosto si ponno dir torri, del pari che gli altri due ridotti di mezzo, e segnatamente quello d'onde sorge la bandiera; ma tanto la croce patente-trifogliata dell'asta della bandiera, quanto gli archi-travi appuntati dei finestroni bi-partiti, scolpiti su la torre più alta,

fanno riconoscere perfettamente in quell' arme la bizzarria dello stilo gotico, e l'opera di epoca assai più vicina a noi di quella delle arme in pietra, semplici e grossolane.

6. 48. I pennesi, fratanto rattennero per impresa di Penna la torre più semplice, scolpita in pietra, e la collocarono come per divisa, con i contrassegni blasonici di metalli e colori, in mezzo ad uno scudo, a cui sopraposero una corona reale. Difatti oggi si vede, che lo stemma di Penna spiega; in mezzo a lo scudoin campo vermiglio semolice, una torre di argento delineata di nero, con merli sporgenti a dentello, e doppio merlato di argento, con sopra quattro pic coli ridotti di argento delineati di nero con merli; in cima al 2.º dei quali sorge un'asta di oro con bandie ra bi-forcata e spiegata di argento, con volo-intero, o sia con due ali aperte anche di argento, nei lati destro e sinistro della torre medesima, il tutto sormontato da corona reale di oro aperta e senza globo, con fiori di giglio di oro a le punte '.

1 Il collare di oro, con croce pendente bi-foreata di oro, atti ci a piè dello scudo esistente sotto l'orologio della piaza grande, non entrano affatto nell'arme di Penna, ma si trovano aggiunte, o per libertà, o per ignoranza del pittore. §. 49. Le divise dello antico stemma di Penna potrebbero indicare, a), ne lla torre la origine di città, o sia Penna nata da edifizi fortificati, e, ad usanza dei titreui, cinta e fortificata dimura; b), nei quattro piccoli ridotti, o castelli, i quattro colli che si pretende occupasse la città pel passato; c), nelle ali spiegate di penne, il nome della città, o pure i due più alti colli di lei (§.1), e come dominati dai venti ', e come formanti, col loro speciale declivo, quasi due ali spiegate ai lati orientale e boreale della città medesima; a), nella bandiera spiegata, la esistenza di congregazione di gente armata e pronta ai combattimenti.

Il campo rosso e la corona reale degli stemma meno antichi di Penna, dovettero essere aggiunti, o uel 1289, sotto Carlo II, che dichiarò Penna metropolitana della provincia pennese, o piuttosto nel 1605 sotto il re Ladislao, e nel 1430, sotto la regina Giovanna II.ª (§. 22), quali, successivamente, dichiararono Penna città reale; ed è naturale il capire, che il collare e la croce debbonsi riguardare, come più avanti ho fatto avvertire, per meri arzigogoli moderni.

1 Difatti lo scirocco e il maestro-ponente soffiano talvolta su questi colli con tale violenza, che non è raro faccian cader tegole ed embrici, e sforzino fin le campane a dar qualche tocco. §.50. Ma checchèsia della denominazione di Penna, e del significato dell'arme di lei, non intendo dare ulterior noia al lettore, nello squittinio di sottigliezze archeologiche ed araldiche, su cui più che in altro mi riconosco ignorante; e, facendoqui punto a la 1. parte del mio ragionare, prometto esporre, in una 2. parte, i più curiosi ed interessanti articoli statistici toccanti città di Penna.



### CHARGO CHOROSO CONTROLOS C

### SAGGIO

STORICO-STATISTICO

Sτ

### CITTA DI PERNA

#### SEZIONE IL

### Articolo 7.º

Clima del comune di città di Penna; pressione atmosferica; venti dominanti; quantità annuale di pioggia, neve e gragnuola.

§. 51. Senza entrare a considerazioni speculative su la insensibile modificazione che per a caso il clima matematico o solare di Penna ha potuto subire, farò notare che lo incessante dishoscamento dele montagne a questa vicine, non solo ha diminuito il hottino ai cacciatori di cinghiali, ma ha portato nel clima fisico del comune di Penna, egualmen.

techè della provincia del r. "Abruzzo ulteriore una modificazione che comunque possa apparire in opposizione con la legge generale delle esposizioni e delle latitudini, pure dovrà, di anno in anno semprepiò pronunziarsi. Quindi in città di Penna è l'aria divenuta oggi asciutta, dolce e quasi altrettanto temperata che quella di Napoli, mentre è la

| ELEVATIONE . | BAROMETRICA   | massima, pollici 28,12,3 1/2<br>minima, pollici 27, 2,6 |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|
|              | TER MOMETRICA | massima, gradi 30,4                                     |

1 Prendo qui la opportunità di far rimaresre quanto sia storto il giudizio che fanno di questo distretto e di questa provincia (1.º Abruzzo ulteriore) taluni napolitani ( parlo degl' ignoranti), quali spesso van ripetendo=Penna, o l' Abruzzo è Siberia, è paese di orsi =. Questi sputa-tondo peraltro (lo dico a gloria dei napolitani instrutti, ed a conforto degli abruzzesi) sono di quei che non han viaggiato, se non che per dormire su i letti di varie locande, o sono di quei, dirò, non debourres che non sono usciti mai per così dire dal nido, eccetto che per incarnare le ciglia incontro al presepe di D. Placido , o a la parata di Piedigrotta ; sono di quei che, per aver aperto gli occhi a la luce in una metropoli , si mostrano fieri di una combinazione felice, a cui non hanno contribuito; ed assuefatti, per pregiudizi succhiati col latte, a riputare indegni del nome di città tutt'i paesi che non hanno un toledo, o una villa-reale, si mettono seduti a scranna

Avviene, all'alba di talune giornate freddissime che la colonna termometrica discenda talvolta, ma sem-

a trinciare a loro bell'agio su la natura e sul merito di province e paesi, che non hanno mai visti; sì che, non ricchissimi di ragion critica, rifidando su notizie inesatte, e credendo buonamente le cose supposte che altri lor dicono, ripeton queste per vere. Ma come non vi sarà da ridere! Quel medesimo napolitano, che poco fa ti dimandava, se Masaniello non avesse avuto carattere egualmente nobile che Corradino, che ti esprimeva le alte maraviglie come le carrubbe pendessono da un albero , e come le spiche fossero armate di reste , che non solo non ha dimorato in Penna e nel 1.º Abruzzo ulteriore, ma non li ha mai visti, se non per a caso su le carte di Lapie, te lo vedi poi pronunziar sodamente-Penna, o l' Abruzzo e Siberia, è paese di orsi = .. Ma, su qual fondamento? Sul-Tutti lo dicono. - E bene, sarà a tutti quei che lo dicono che , pel buon' uomo di Nopoli , risponderò: Penna, ol Abrusso è Siberia, per lo sbadato che misura con le dita le parallele equatoriali , per chi non ha posto mente a la neve che cade sul monte s. Niccolò dell'isola d'Ischia e del monte Vesuvio, per chi non ha fantasia di far comparazione delle osservazioni termometriche di Napoli con quelle degli Abruzzi, o di quelle degli Abruzzi con quelle di Londra, Copenaghen, Amburgo, per chi non ha visto il contadino abruzzese, nel bel gennaio, lavorare zuffolando il suo campo in maniche di camicia, con petto nudo e capo scoperto. - Nel bel gennaio ! - Nel bel gennaio , sì , nel bel gennaio! Non sono queste verità speculative , ma pre per poche ore, fino a lo zero. Si può stabilire, in Penna, il termine medio della

| TEMPERATURA AT<br>MOSFERICA | nella state, a gradi                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| DURATA DEL                  | freddo, da decembre a febbraio, caldo, da luglio a settembre; |
| H. N.º DEI GIOREL           | f caldo, entro lugho ed agosto, a 30                          |

verità di fatto che chiunque è al caso verificare. - Così , del pari, Penna, o l'Abruzzo è paese di orsi per chi rifugge dal fare una comparazione delle carni sode, del colorito brillante, e dei denti di avorio delle belle abruzzesi, con le carni flosce, i coloriti squallidi, i denti rugginosi delle donne inverniciate di altrove; è paese di orsi per chi non ha potuto essere testimone della semplicità dei modi , della franchezza di esibizioni , e della sincerità di cuore dell'abruzzese, per chi non è stato a portata sperimentare, in Abruzzo, nella profusione e delicatezza del pollame, nella squisitezza delle frutta , nella soavità del moscato , effetti un po' meglio proficui delle ostriche di Napoli, della cioccolata di Roma, del vermut di Firenze .- Ma, alle corte! È tempo che i termini corrispondano al valor delle cose. Penna, o l'Abruzzo è Siberia, è paese di orsi? - Sia. Ma, di grazia, si potrebbe dimandare, perchè mai molti di quegli stessi impiegati di Napoli , quali tutti, come preoccupati da inesatti rapporti, tremano e tergiversano avanti di recarsi in Abruzzo, vi dimorano, conforme per lo passato vi han dimorato, assai volenIl caldo può continuare talvolta anche dopo l'equiogzio autunnale, ma il greco-tramontana, che allora sofiia con un certo periodo dalla via di mare, apporta, quasi costantemente qualche ristoro nelle ore pomeridiane.

§.52. Per la cognita ragione che in marzo il sole ci riguarda più verticalmente, si è che, dopo febbraio, si hanno anche in Penna giornate assai calde, ma, ove il ciclo tengasi costantemente coperto, il freddo sensibile può continuarvi anche al di là di marzo. — In marzo ed aprile , però , l' atmosfera vi va suggetta a cambiamenti instantanei , spesso dannosi a la fioritura degli alberi e delle piante.

tieri non solo, ma si vedono, come sono stati visit, partime con le lagrime agli occhi, e ripiangerne sinceramente il soggiorno I Dimmi, o lettore, chiunque ta sii, fossi anche per a caso un napolitano, sarà egli piangendo che si dovrà abbandonare la Sideria, il paese degli orsi e sarà del paese detto Siberia, detto degli orsi che si dovrà ripiangere il soggiorno I — Fratanto che, nella imparzialità tua, ne facci da te stesso la deduzione, pernos poter concludere, per la mia parte, che, per prounziare giudizio sul merito di alcu-na provincia o città, oltre al non rinunciare ad una prudente riserba, vi è la rigorosa necessità di aver osservato, coi propri occhi, il rodine delle condizioni locali, e di non riputare estata la cognitione dei paesi dagli atlanti, o dai panormana.

Peraltro, in città di Penna, non si soffre gran freddo nella invernata, talchè si trascurano generalmente, nelle case, le preservazioni ordinarie in tutte le capitali d'Italia, come stuoie a le porte, stufe, tappeti agli appartamenti, ec. : di più vi è, fin qui, conveniente abbondanza di legna e carbone vegetabile, sì che, a nutrire un camminetto per un trimestre, non vi è bisogno spendere al di là di tre scudi.

§. 53. La neve si lascia vedere, su le montagne più prossime a Penna, a novembre o decembre, e scompare in aprile e maggio. La nebbia suole apparire, in città di Penna, in parecchie mattine o serate di aprile e novembre, ma vien presto scomposta con la levata del sole, fugata e rincacciata, verso il mare, dall'ostro-libeccio, o verso le montagne dal greco-levante.

§.54. Durante il corso della stagione estiva, atteso, r.°) la esposizione in cui trovasi città di Penna incontro le montagne di Ascoli, a settentrione, 2.°) la rilevante differenza di pressioni atmosferiche, in grazia della vicinanza delle montagne proprie, 3.°) lo già indicato dishoscamento del suolo, divien teatro di scene meteorologiche, infelicemente troppo spesso terribili; dimodochè non passa quasianno, in cui le campagae non vengano ripartita-

mente percosse dalla gragnuola, particolarmente ogni volta che, con la pioggia estiva, soffi il vesto di tramontana. E, a tal riguardo, se vi è paese che dee far voti, per la introduzione dei para-gradini di Lapostolle, o almeno di que' più economici del cav. Salvadori di Molise, questo è certamente città di Penna, quale, innanzi che siano raccolte le derrate che sogliono produtre i suoi campi, dee palpitare delle eventualità atmosferiche, non solo per lo intero corso della stagione estiva ed autunnale, ma anche per buona parte di quella invernale.

Espongo, qui appresso, in un quadro, i principali avvenimenti meteorologici che sogliono aver luogo nella plaga del comune di Penna.

# QUADRO

#### DEGLI AVVENIMENTI METI

QUALI SOCLIONO AVER LUOGO NE

| Pioggia   39   Pibbraio e marzo   Poll. 18     Newe          | INDICAZIONE  delle  METEORE. | delle giornate di pioggia, neve, gelo , nebbia e gragnuola. | PERIODO che la pioggia, la neve, il gelo, la gragnuola e la nebbia sogliono serbare | QUANTITA' della pioggia, della nero della gragnuola. |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gelo 28 Decembre e gennaio 20 Nebbia 18 Ottobre ed aprile 30 | Pioggia                      | 39                                                          | Febbraio e marzo                                                                    | Poll. 18                                             |
| Gelo 28 ) 29 Nebbia 18 Ottobre ed aprile 39                  | Neve                         | 10                                                          | Decembre e gennaio                                                                  | Piedi 2                                              |
|                                                              | Gelo                         | 28                                                          | ,                                                                                   | 30                                                   |
| Gragnuola 1 Luglio ed agosto Poll. 2                         | Nebbia                       | 18                                                          | Ottobre ed aprile                                                                   | 33                                                   |
|                                                              | Gragnuola                    | 1                                                           | Luglio ed agosto                                                                    | Poll. 2                                              |

### TPELLIA O

LOGICI I PIU' NOTABILI,

PLAGA DEL COMUNE DI PENNA.

# VENTI

| sorro cui suone<br>iovere, nevicare, grandinare. | maggior | t socitoro<br>mente dominare<br>pettive stagioni.                | soffi: |                | stiono<br>violenza<br>taluni punti.  |
|--------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------------------------------|
| tro-libeccio ed austro.                          | Nelle   | primavera, po-<br>nente e tibeccio.<br>state, maestro.           | Dalla  | Sud-<br>Est    | scirocco -le-                        |
| montana e greco-tramontana.                      |         | antunno, ostro-<br>scirocco.<br>inverno, mae-<br>stro-tramoniana | aı     | Nord.<br>Ovest | tramontana.<br>maestro-po-<br>nente. |

#### Articolo 8.º

Natura del suolo del comune di Penna; riflessioni geologico-economiche sul territorio della città medesima; fiumi che bagnano il territorio sudetto; conserve di acqua; sorgenti.

 55. La montagna su cui Penna trovasi edificata (6.1) non è lontana, in linea retta, che di 10 miglia dall'adriatico, sul cui livello ha l'altezza di 2,154 piedi parigini, e merita essere riposta tra le montagne di terz'ordine, o sia di quelle di alluvione ; e , ove taluni tratti di strati tufacei potessero imporne, per farla giudicare di second'ordine, osia stratosa, è d'avvertirsi che la montagna sudetta manca affatto di rupi nei colmi, e che quegli strati tufacei oltre all'essere rari ed incostanti, non s'incontrano che nei siti più bassi delle sue falde, raramente nei fianchi (a lato lapiccola chiesa di san Rocco), appena in un punto nella vetta boreale (a piè del monistero di santa Chiara); quindi non pnò esservi difficoltà riguardarla come opera delle acque e ritenerla per montagna di alluvione, ciò che confido far meglio rimarcare, nel corso delle successive osservazioni.

Delle montagne poi incontro Penna, qualifan-

no il fronte orientale della lunga catena degli appenniai, che da settentrione procede a mezzo giorno, non vi è che il sole Monte-corno', che perl'aggregato di talune rocce, per lo cemento più o meno apparente che le unisce, per la natura di tal cemento, e di quella della grana che le impasta, presenti taluni caratteri di montagna primitiva: le altre son tutte di second'ordine, mentre hanno rapi a le cime, sono composte di argilla e calce, sono di dolce pendio e piene di esseri organici.—Dopo il Monte-corno è degno di essere osservato il monte Siello, montagna di second'ordine, a l'alto di cui si può salire mediante un somiere od un mulo nella bella stagione, e d'onde si gode la sodisfuzione di vedere i duo mari che accolgono la nostra Italia.

§. 56. Il suolo del comune di Penna, non si può negare, è del pari che quello di altri luoghi, per effetto della coltivazione, ridotto a mera opera di

1 Questa montagna, giusta la misura fattane dal ch. commendator Delfico, ha la elevatezza di 9,577 piedi inglesi sul livello ordinario del mediterraneo, val quanto dire ch'esuperiore in altezza di

|         | ( | 1,053 | sul | gran-san Bernardo, ch'è alto piedi inglesi 8,074                 |
|---------|---|-------|-----|------------------------------------------------------------------|
| PIEDI   | ? | 2,787 | sul | monte Velino . 8,397<br>san Gotardo. 6,799<br>Mont-Cenis . 6,023 |
| INGLEST | 1 | 3,554 | sul | Mont-Cenis                                                       |

arte, ma comunque da un canto la scomposizione delle sostanze vegetabili ed animali , sostenendo a le superficie orizzontali ed appese la massa della terra spongiosa negreggiante, serva a mascherarne generalmente il colore e le condizioni primitive, dall'altro canto è comune lo imbattersi anche appena usciti dalle porte della città, in crepacce curiosissime che lo disvelano fino a le viscere. Però a ben giudicare della natura del suolo di Penna, non vi ponno essere di meglio di due fortissimi tagli, di cui uno è dell'altezza di 300 piedì, nel fosso di Oteto, l'altro dell'altezza di 319 piedi, nelle ripe di san Domenico. Ora è dal basso a l'alto di questi altissimi spaccati, e segnatamente dal secondo (rasente il quale è riuscito possibile al prof. Orsini ed a me di salire), ove si ponno osservare assaibene la precisione degli strati o filoni delle terre, e dei quali mi affretto indicare l'ordine e le disposizioni che serbano.

§. 57. Gli strati o filoni del terreno di Penna si mostrano ora orizzontali, ora quasi perpendicolari all'orizzonte, come in talune ripe del fiume Tavo, e sono più comunemente nella inclinazione di 3g gradi, da sud a nord: per lo più in seguito a soprafaccia quasi comune di humus, della profondità media di un piedo parigino, sussiegue uno stratodi ter-

ra calcarea, della profondità media di altro piede, tra cui vedesi costantemente luccicare la mica foliacea; viene da poi uno strato di argilla untuosa del colore variabile di cenere a quello di onda di mare, ed indi un altro di sabbia giallognola disseminato frequentemente di pietre tufacee, ambidue della profondità media di mezzo piede. Questi ultimi strati, tra lor paralleli, come gli altri succennati, che sono raramente tramezzati da taluni piatti filoni di tufo, di rena o di creta, sono quelli che alternandosi successivamente dall'alto al basso, pervengono fino a la profondità dei due altissimi tagli indicati. È d'uopo notare pertanto, che l'argilla predomina sempre su le altre terre, del pari che su la sabbia, e si può dire conservi su questa la proporzione di 1:3. 6. 58. Il suolo di Penna, fratanto, riesce poco permeabile all'acqua, ma conserva molto, in certi siti, la umidità, sì che non è raro ad avvenire, per chi ignora le condizioni dei luoghi adiacentia la città, lo affondare in taluni siti con le vetture: coll'asciugarsi alquanto, diviene plastico e soffice, di modo che, camminando per esso, credi marciar su massi affinati di terra da stoviglie, e provi una certa sodisfazione in vedere con quale precisione esso rende le impronte dei contorni e dei rilievi delle calzamenta egualmentechè di tuttociò che vi abbia lieve

contatto: però, col disseccarsi profondamente, nei bollori della canicola, si rappiglia in massi augolosi durissimi, e si crepa in larghe fessure, le quali noa iscompaiono, se non che dopo avere bevuta molt'acqua delle prime piogge del verno.

6.50. Gran numero di gusci di conchiglie marittime bivalve si rinviene a qualche miglio di distanza da Penna, e segnatamente in vari punti del terreno posto in contrada di Oteto ; ma è nelle falde settentrionali del colle dei minori osservanti, ove propriamente ritrovansi, per lo tratto di 80 passi circa, innumerevoli gusci e frantumi di conchiglie bivalve, tra i quali se ne rinvengono alcuni bellissimi, quantunque rosi e semi-scomposti che, io col prof. De-Sanctis, abbiamo raccolti in copia, e che tuttora conservo nel mio studio per chi avesse vaghezza osservarli, onde riconoscere in essi la impronta del tempo. La forma di globi e di cuori, i rilievi solcati striati reticolati , le superficie lamellose verrucose, ec. di questi gusci li fanno prontamente ravvisare essere appartenuti a le conchiglie veneri (Venus, L.), verrucosae, gallinae, letae, floridae; del pari che i battenti scanellati dei gusci maggiori ' e for-

<sup>1</sup> Il maggior diametro di questi è meglio di 3 pollici parigini, la maggiore doppiezza di 6 linee.

tissimi, fauno scorgere che questi appartennero a i pettini (pecten, L.). Dalle quali cose fin qui ragionate apparisce chiaro non esservi d'uopo di grande studio o fatica, per giudicare che il suolo di Penna è sabbioso-argilloso-conchiliaceo.

6. 6o. Fratanto, per le verità sopra esposte, sembra esservi titolo ad inferire che le acque del vicino adriatico abbiano un giorno ricoperto il territorio di Penna; proposizione che, per quanto possa colpire a primo abordo, non sarà, penso, riputata strana, quando, indipendentemente dalla natura del suolo, non si tralasci por menteche tutte o quasi tutte le parti del globo, per lo progressivo cangiamento dell'asse della terra, e pel potere delle forze centrali del sole e dei pianeti (mi taccio su i vulcani) sono state, successivamente, terra e mare; che il mare caspio quale originariamente coprì la massima parte dell'Asia, e servì di comunicazione tra il mare settentrionale e delle Indie, ha, da 1800 anni a questa parte, diminuito potentemente di superficie, in modo che mentre aveva gradi 23 1/2, e quasi 180 miglia da Ovest ad Est, oggi la di lei largliezza si è limitata ad una superficie di 150 miglia: che Ravenna nei tempi di Augusto era un porto di mare ed una stazione che ricevey'allora una parte della flotta romana : ; che il re san Luigi s'imbarcò ad Aigues-mortes per la Terra-santa, mentre 'oggi la nuova spiaggia del mare è distante da quella da 4,000 tese ', ec.

§. 61. Ma, senza ch'io cerchi argumenti stranieri, alcuni ne addurrò, presi dalle condizioni locali, che se mal nou veggo, sono assai concludenti. a) I torrioni edificati 70 anni addietro a piè del colle di Silvi su la spiaggia dell'adriatico, in lontananza di 200 passi circa dalle acque, si vedon oggi lontani da queste per meno di ½ di miglio. b) In Loreto, paese 3 miglia a Nord-Est da Penna, nello scavarsi le fondamenta di un molino da olio (trappeto di Valentini), si rinvennero pietrificazioni calcareospatose di grossi pesci. c) Oltre dei gusci di conchi-

1 V. LANNEY, Ricerche sui fossili.

a Ed è coal, per dirlo di passaggio, come i geografi moderni non sempre si accordano cogli antichi; come il globo disegnato dagli Strubone, dai Tolomeo, non si accorda con quello che coggi disegnano i Le-sage, i Laprie; ed è anche cosi cles si avvera la sentenza di un celebre naturolita (V. Stor. del mondo primit.) = che quella parte del globo quale ieri rappresentava un mare agitato, oggi è una campagna, domani sarà un desertos... Peraltro è fuori dabbio, che il ieri el domane della natura sono di gran lunga superiore a la vita brevistima dell'uomo ed a la infanzia della ragione umana. glie bivalve di cui ho fatto motto più avanti, si trovano vicino Penna, e segnatamente intorno al ponte di sant' Antonio anche i gusci dialtre conchiglie bivalve che, pei battenti disuguali, scogliosi ed aspri lasciansi agevolmente riconoscere essere stati di ostriche (ostrea edulis, L.) '. E pure non vi è chi ignori che queste razze di testacei, in particolare, non vegetano che intorno agli scogli, non possono abbandonare il sito che occupano, e che anche le veneri, ma specialmente i pettini, quantunque sappiano tiasportarsi a grandi distanze, non sogliono vivere che attaccati a le pietre ed in fondo dei grossi mari. Difatti oggi nel nostro adriatico nou si trovano che le sole telline,'e tra queste appena qualche Venus gallina ; e non è se non che nei punti più prossimi a le acque del jonio e del mediterranco ove soglionsi rinvenire, in una certa quantità, testacei grandetti, come sono particolarmente, nel golfo di Taranto, i mituli (mytulus edulis, L.) che son quelli che soglionsi portare anche a Napoli.

§. 62. Ora, ove il territorio di Penna non sia sta-

<sup>1</sup> Anche tra le dué terre di Bozza e Castilenti, segnatamente a diritta della fontana della 1.º comune ; lo sia in un raggio di 8 miglia circa lunge da Penna, e f\(\text{655}\) ellitettatu dal mare, si rinvengono tuttora alcuni gusci di ostriche.

sto un fondo di mare, chimai avrà potuto portare in vari punti de suoi dintorai quella immensa quantità di conchiglie?— Osservazioni di questa fatta, lontane dalla seduzione di calcoli speculativi, ma emergenti dalla inspezione di circostanze materiali di fatto le più rigorosamente avverate, sembrano a me convincere pienamente che il suolo di Penna ha dovuto essere ricoperto dalle acque del mare 1. Il graduato e pro-

1 Auzi dirò di più, che da questa osservazione parziale, praticata nel lato orientale del gruppo maggiore che forma la catena degli appennini, si possa dedurre una conseguenza generale, riguardante la vetusta situazione geologica di quasi tutta la Italia. Il rinvenimento nel basso del suolo di Penna di quei gusci di veneri pettini ed ostriche, quali oggi non si trovano nel nostro piccolo adriatico, ma sibbene nel mare opposto, sembrano provare che non solamente il territorio di Penna, il distretto ed il 1.º Abruzzo ulteriore (come anche il Sannio, la Capitanata, il Barese e il Leccese), hau dovuto essere ricoperti dall'adriatico, ma che probabilmente il mediterraneo e l'adriatico medesimo non formavano, un giorno, che un solo mare, quale doveva ricuoprire in totalità la penisola italiana. Le forze centrali della nostra Luna, quella delle marce, o sia la tendenza del mediterraneo da oriente ad occidente verso l'oceano atlantico, serviranno, se mal non veggo, a spiegare in che modo il golfo dell'adriatico potè restare, in certo modo, abbandonato nel sito più basso del lato orientale degli appennini; e qui soggiungo, che, ove il nostro pic-

gressivo abbassamento delle acque dell'adriatico dal territorio di Penna, dovè alcerto essere favorito dallo accumulo deiciottoli e della melma, pei ruscelli ed i fiumi dei vicini appennini: indi,fabbricata in seguito su quel cumolo la città, il suolo adiacente a questa, non potendo resistere all'azione abrasiva delle piogge, dovè bentosto restarne roso ed abbassato, in modo da constituire in città di Penna, una montagna isolata, quale non avrebbe potuto conservar lungo tempo una considerevole superficie, e forse si sarebbe fusa perfettamente in una bassa vallata, se i fabbricati non fossero a lei serviti di colmo resistente e durevole. Oggi però la superficie di Penna, malgrado i sudetti fabbricati, è di già notabilmente ristretta, e si va sempre più restringendo, a misura che le valli sottoposte si allargano, e le pendici divengono più erte. In effetti varie case laterali , segnatamente quelle poste a Nord-Est, sono pur trop-

colo mare, nella strettezza che incontra nel canale di Otranto, tra le terre del Leccese e dell'Albania, non trovasse un ostacolo a seguir francamente l'influsso lunare e l'impulso delle marce, e si potesse raccorre in maggiore abbondanta verso il jonio ed il mediterraneo, si verrebbe esso a ritirar, p più sollecitamente di quel che fa, dal continente italiano, come da quello d'Istria e di Dalmania. po divenute inaccessibili in differenti punti esterni, ma non è difficile lo indovinare in che modo avvenga attualmente nella superficie di *Penna* quel restringimento significante che non è avvenuto persocoli.

Una è la fortissima causa di questo rilevante inconveniente a la quale, perchè inavvertita (quantunque sott'occhio di ognuno), mi piace dare il più alto grado di pubblicità possibile, onde ogni cittadino di Penna che sente interesse pel suo paese, con mee si unisca a combatterla. Questa causa è la riprovevole coltivazione delle pendici; e dirò corto in che modo questa causa unica, favorita dalla natura e disposizione del suolo, è per se sola capace dar luogo ad effetti rovinosi.

§. 63. La coltivazione che si pratica su le pendici ed intorno ai fabbricati della città, incominciano ordinariamente dal muovere la terra in pendlo, che pure serve a questi di base: le mura, per lo consecutivo ammottar delle terre medesime, mancando di sostegno, crollano per lunghi tratti, e crollando lasciano a lo scoperto tagli verticali di suolo. Ora è appunto sul prospetto di questi tagli verticali ove si può studiare da chichessia, in una serie di fasi a cui van costantemente suggetti gli spaccati del suolo di Penna, e dirò pure dell'intera provincia, gli effetti incessanti degli agenti naturali.

La superficie orizzontale del suolo di Penna offre poca opportunità ad essere profondamente imbevuta di acqua (§. 58), chè questa dopo essersi. insinuata pei primi strati di humus e di sabbia, incontra in quelli successivi di argilla un certo ostacolo ad infiltrarsi ulteriormente; perciocchè l'argilla rigonfiandosi al contatto dell'acqua, resiste, dopoesserne satura, ad ulteriore passaggio di questa; di che si ha prova nei piccoli stagni che, in seguito ad ogni pioggia, si osservauo su i brevi tratti di piano del suolo di Penna; per cui è agevole l'inferire che le piogge, quali cadono su la superficie orizzontale di Penna, non sono, per se sole, bastevoli produrre le frane verticali che incessantemente avvengono sul di lei suolo. Ma va ben altrimenti la bisogna quando le piogge feriscon di fronte le balze di Penna: è allora che le acque di quella medesima pioggia che trovava difficoltà d'insinuarsi profondamente sul piano, battendo le facce verticali delle pendici, tutti gli strati orizzontali di sabbia e di argilla posti a lo scoperto, nell'ordine e nelle proporzioni da me dianzi indicate (§. 57), se ne imbevono egualmente ad un tempo, indi si distaccano, per prima prontamente ed agevolmente, gli strati di sabbia, e rimangono più sporgenti e quasi privi di base gli strati intermedi di argilla, le di cui soprafacce verticali rappigliandosi, incontro ai raggi del sole o dei soffi bareali, si fendono in tutte le direzioni, escono dal dominio di coesione, ecadono in piatti frammenti romboidali, quasi come piccoli quadretti di una scacchiera. Così, per lo progressi vo distacco
degli strati sabbiosi ed argillosi delle balze, venendo pure a mancare la lega a massi disseminati di
pietre sabbionose e tufacee, anche questi si distaccano, in seguito a le gelate, e, ruinando inbasso, lasciano vòti che accrescono ognor più la disposizione
del suolo a più pronunziati scoscendimenti.

§. 64. Continuandosi intanto a vicenda, peropera degli uomini la coltivazione delle terre a le basi delle ripe intorno Penna, per opera delle piogge lo ammottar dell'argilla e della sabbia delle facce verticali degli spaccati, chiaro si scorge in che modo si son venuti a formare dirupamenti altissimi, perfettamente conformi a quelli che rappresentansi in piccolo nei presepi, per quanto stupendi ed interessanti per lo pittore e pe'l naturalista, altrettanto minacciosi e terribili per città di Penna.

<sup>1</sup> Egli è bene a sorprendersi come dai pennesi non si pensi risolatamente di mettere un argine a lo ammottar delle balze di Penna, dopo il disastro avvenuto di fresco (1819), in un pzese vicino Penna (Civitella casanova), in cui per una

E qui, per dirlo di passaggio, riflettendo su la posizione di Penna, sono afflitto in pensare che, ove si lasceranno operare le medesime cause, proseguiranno invariabilmente i medesimi effetti, vo' dire che ove non si desistierà dal tormentar le terre contigue a le mura esterne di Penna, e segnatamente dallo smuovere quelle poste a piè delle così dette ripe di san Domenico', proseguiranno le frane nei

frana di qualche moggio di terra, in seguito a violenta pioggia, trovaronsi un antitua varie case direpate al fondo di
un fosso dell'altezza verticale di 250 piedi; disastro che sebben abbia reso inabitable buona parte di quel pases, non è
servito di niuna scuola neanchea varialtri comuni (città sant'Angelo, Castiglioni messer Rainondo, Farindola), quali
sono in più imminente rischio di Penna, siccome minacciate
di vedere sprofondate le vie principali per le quali a ciascuno
di essi rispettivamente si ascendi

1 La formazione di queste altissime ripe pare che debba ritenersi come avvenuta instantaneamente, in seguito a tremuoto o ad alluvione, giacelè non è naturale il credere che gli antichi avessero voluto edificar la città su quelle balze; quule opinione è approgiata dallo scavarsi tuttodi a piè del le ripe medesime, oltre ai pezzi di fabbriche moderne, anche talune reliquie dei magnifici edifizi antichi di Penna, tra le quali indicherò un rozzo ma grossisimo capitello di figura assai curiosa, con modinature che lo caratterizzano per l'ordine dorico il più vettuo, siccome si può da chiunque verificare nel giardino Aliprandi.

tagli verricali del suolo, proseguiranno le piogge a trascinare in giu di profonda valle (fosse della conceria) le terre del lato rientale ed a basso dell'altra cupa valle (fosso di Leonardo) le terre del lato occidentale di Penna, e restringeranno a tanto la superficie di questa, e segnatamente ai lati della piazza grande (§. 2) da far rimauere appenaileonmodo di potersi procurare una conveniente comunicazione tra l'una e l'altra estremità del paese, e potranno finauche un giorno (oso dirlo) far correre il rischio di veder dirupata la casa comunale, il teatro, le prigioni, il convento di sau Domenico, etroncata la città nel bel mezzo.

§. 65. Che se gli scoscendimenti parziali, avvenuti intorno città di Penna, sou lontani, per ora dall' offerire prospettiva di danno imminente, non cessano dal prepararne l' avvenimento, e non i-sparambieranno alcerto, i rimproveri dei posteri i quali, nel modo che incolpiam noi i nostri padri, chè han mancato adottare misure opportune onde opporsi ai progressi che ha fatti il burrone di san Domenico, il fosso di concia, le coste di san Comizio, quelle di Valentini, ec. Ma è pur forza contessarlo: ha luogo, al rincontro, in Penna una delle solite vergognose contradizioni dello spiritoumano. Si vedono con premura apparecchiati dalla pre-

videnza sovrana mezzi lodevoli e dispendiosi ', e poi si è indifferenti al non conseguir con essi messano buon fine 'S i ascolta con interesse minacciate pene ', onde si coltivino terre in pendio, assegnate disposizioni ' per la conservazione dei boschi, e poi si è indifferenti che si dissodino terreni saldi o da ridursi a divenir tali , e che oltre all'essere di una inclinazione al di là dei limiti in cui si, può tollerare la coltura, constituiscono la base di una città ; si è indifferenti che si scottichino della tenera corteccia vivificante giovani querce che un giorno basterebbero a stento a somministrar combustibile ai nostri nepoti !...

A buoni conti (mi sia permesso il dirlo), per chi vede in che modo si conciano le pendici di città di Penna, del pari che gli arboscelli dei quericeti adiacenti, tenendo pure sott'occhio la dottissima legge forestale della onorata memoria di Francesco I.º di Napoli, è tentato concludere che quella legge sia riserbata esclusivamente per le terre del-

<sup>1</sup> V. la legge forestale di Francesco I. di bo. me., 250sio 1827.

<sup>2</sup> Artic. 103-7 leg. cit.

l'isola di Calipso, o pergli alberi della foresta d'Ismeno '.

§. 66. Due sono i piccoli fiumi che bagnano il territorio di Penna, di cui il primo è quello detto Ta-

1 Veramente sarebbe ormai tempo che taluni abitanti di Penna non sagrificassero ulteriormente a la inconsideratezza il loro buon senso, e l'amore del proprio paese ; sarebbe tempo che per una economia mal intesa e pel meschino ricolto che danno poche moggia di terra, non esponessero ulteriormente la sicurezza di buona parte della città ; sarebbe tempo che il diritto di proprietà, intrinsecamente suggetto a la condizione di esercitarsi senz'arrecar nocumento, cedesse a la ragion pubblica. Sarebbe tempo d'altronde che il potere amministrativo, scendendo da ogni riguardo facesse valer pienamente i suoi diritti se non per lo miglioramento almeno per la custodia e conservazione di piccole corporazioni, che si ponno riguardar sottoposte a la tutela e protezione sovrana : sarebbe tempo, in fine, che facesse adempire, con tutta la severità che la importanza del suggetto addimanda, gli articoli 174-75 leg. cit., e che rendesse rigorosamente esecutive quella folla di semi-ordinanze basate su gli artic. 103-7 leg. cit. Oso dire che non sarà se non col pieno conseguimento di questi fini che si vedrà posto un argine a le notabili frane delle pendici di Penna, e che si vedrà perdurar salda la superficie di questa .- Si condoni, di grazia, al puro interesse per lo bene pubblico questa ormai lunga digressione, quale peraltro, comechè diretta al cuore di ogni buon pennese, mi attendo proficua per città di Penna.

vo, il quale nascendo curiosamente a lato di un macignonel fiancoorientale del monte Angri, a 12 miglia di lontanara dalla città, serpeggia da O.-S.-E, in un raggio di un paio di miglia intorno il basso di Penna medesima, anima vari molini da grano e specialmente una cartiera situata a canto Loreto, cioè 3.miglia ad Est dacittà di Penna, discorre man mano verso oriente, collegandosi per via con altri ruscelli, indi si accosta al lato settentrionale di Moscufo e Cappelle, ove, dopo percorso il tratto di 19 miglia, prende il nome di Salino, quale in seguito a lo scorrere di altre due miglia, va a gittarsi nell'adriatico.

Il a.º fiume è quello detto Varicella che sorge dalla falda borealedel monte Siello, discorre in lonatananza, per un raggio di tre miglia a N.-E., assai al basso del tenimento di Penna, eva, con pochetortuosità, dopo il corso di 9 miglia, presto a congiungersi anche al fiume Salino, ed a scaricarsi con questo nell'adriatico.

Questi due fiumi che non hanno, a vero dire, se non che l' aria di ruscelli, van sottoposti a fasi molto imponenti: rigonfiandosi per le piogge invernali, o per qualche temporale estivo, divengonotorrenti minacciosi che, oltre allo smottare e trascinare furiosamente le ripe angolate e le impalizzate dei molini, che lor s'incontran dinanzi, straripano temporaneamente nelle valli più basse, ed allagano e guastano i seminati : diminuite le loro acque lasciano alquanti pantani, dentro alcuno dei quali vi è il riproverole costame di porre il linoin macerazione. Ora è da questi e da talune fossate d'ingrasso degli orti che si sviluppano, in vari punti intorno Penna, un numero immenso di zanzare, o piuttosto di esilissimi moscherini, che divengono eccessivamente incommodi nella calda stagione, dalle punture dei quali non vi ceattela che bastia preservarezi gassi mefitici intanto che si svolgono, perche equilibrati prontamente nella grande nassa di aria pura, si può dire che non pervengono a produrre nuna sfavorevole impressione su gli abitanti.

§. 67. Le cause delle parziali devastazioni di questi fiumi, sono la figura a zig-zag del loro letto, la mancanza di alberi a le sponde. E pure in queste allignano benissimo gli abeti che vi pervengono, entro pochi anni, ad altezze sterminate; nelle piantagioni di questi adunque consisterebbe il rimedio dei guasti dei fiumi sudetti.

§. 68. È nella lunghezza delle sumentovate spoude e dei pantani convicini, ovesuole prendersi buona quantità di ranocchie acquatiche e verdi (esculentae, L.), quali passano per salutare alimento, e numerose lumache terrestri (helix pomatia, L.), lumache nude e acquatiche: nei siti più riparati si trova una mediocre quantità di pesci non grossi e specialmeute delle classi degli apodi, dei toracici, dei giugolari.

§. 69. L' uso della pesca è in Penna permesso a chiuuque, una ordinariamente la facoltà di pescare è del proprietario della riva più danneggiata e, dopo questi, del primo occupante. — Ogni proprietario confinante a la riva di questi flumi può, a tenore del diritto amministrativo, formar prese di acqua, senza però deviare il corso del fiume in una maniera nocevole al commodo pubblico, o all'interesse genera-le. Peraltro i sudetti due fiumi, da cui si sogliono arrecare notabili guasti durante l'inverno, rimanendo poveri di acque nella state, non lasciano la opportunità di potersi da essi trarre alcun buon pattito per la irrigazione dei campi, e segnatamente delle piantagioni di grano d'India.

\$. 70. Le acque potabili nella comune di città di Penna sono abbondantissime e pure; perciocchè oltre una folla di pozzi e cisterne, vi è un buon numero di sorgenti di ottima qualità: tra queste sen enovera una medicinale detta acqua-ventina , già a-

<sup>1</sup> V. la mia Lettera medica ai COMPILATORI del Giornale medico di Napoli, 1827.

nalizzata per una commessione chimica del reale Instituto d'incoraggiamento di Napoli (Lancellotti, Siracusa e Covelli di bo. me.), indi sopra luego da De-Sanctis, Orsini e Covelli medesimo', e sperimentata proficua avverso parecchie infermità croniche, tra cui tiene il primo luogo la gotta, ed indi avverso altre svariate affezioni articolari e viscerali, per le quali però non vi sia promuziata esaustione di dinamla vitale, non effettiva impossibilità di ritorno a regolare innervazione, non vizi specifici umorali inemendabili, che corrompanostabilmente gli efficienti di riparazione, e paralizzino l'azione ristorativa dei processi plastici.



<sup>1</sup> V. Rapporto dei primi lavori analitici su l'acqua-ventina di Penna, Napoli 1828.

## Articolo 9.º

Agricoltura ed economis rustica del comune di Penna; indicazione geodesica del territorio di questa; rendita imponibile; contribuzione fondiaria; pastorizia; uccelli di passaggio; insetti.

- §. 71. L'alto numero della classe produttiva esistente nelcomune di Penna, dimostra prontamente che la popolazione di questa, anzich'essere manifatturiera e commerciante, è perfettamente agricola. Ma se il commodo e la floridezza dei popoli
  dipendono dalla ben intesa agricoltura, è d'uopo confessare che Penna non cammina per la via opportuna
  oude conseguirli; giacchè l'agricoltura non solamente non vi è in rapporto coi progressi sociali, per la
  parte speculativa, una neanche per quella materiale
  la più evidentemente concorde a la logica. L'Difat-
- 1 Ecco le ragioni che fanno imperiosamente reclamare, che venga introdotto nella comune di Penna, nella provincia del 1.º Abruzzo ulteriore, egualmenteche in tutto il regno, a tenore di quel che costumasi in Russia, il sistema delle scuole rurati pei contudini , le quali potrebbero essere, con modico norario, sostemate dai parrochi e dagli arcipreti rispettivi delle comuni. Sarebbe anche questo, per dirlo di passaggio ,

ti, mentre ogni cosatende al perfezionamento, è veramente a maravigliare, che gli strumenti rurali siano tuttora nel comune di Penna, del pari che in molte altre parti del regno di Napoli, così grossolanamente construtti da rimembrare i tempi primitivi: così le invenzioni applicate all'agricoltura, ed i unovi metodi sul miglioramento della economia campestre, vi sono tardamente accettate, e la società economica della provincia, siccome qualche proprietario meglio instrutto, elevano in vano la loro voce incontro a coloni caparbi, onde togliere o reprimere abusi pregiudizievoli, e promuovere novelle pratiche : generalmente vi si fa man bassa degli olivi, che s'impoveriscono sotto la veduta di potarli , e ridurli atti a produrre migliori frutti ; talche quella manovra, che praticata da persona abile condurrebbe a felici risultamenti, eseguita da contadini testardi, mena a la distruzione di un albero pre-

il modo di ovviarea la ubbriachezza, comune tra'contadini, nelle ore pomeridiane delle feste, perciocchè non basta che la polizia affastelli divieti, per lo giucoc di morra, chè, a la barba delle sue ordinanze, vedrà sempre rimovare i chiassi nei di di fiesta, fiucichi con avrà surrogato al giuco di morrae e al disfida del tocco, intertenimenti d'instruzione, o di giunastica, perfittamente conformia a la capacità ed ai gusti del basso-popolo.

giato; ed oso dire che, senza questa pazza condotta, gli oliveti di *Penna* renderebbero forse 1/3 di più di quello che rendono.

Il metodo della concimazione non è in Penna men, difettoso, e anderei per le lunghe volendo sviluppare il perchè: mi limiterò dire soltanto che gli elementi volatili, quali si svolgono dai concimi, e che sono così opportuni all' ordine dei processi di accrescimento, e di fruttificazione delle piante, si lasciano perdere alla esposizione atmosferica e dei raggi solari.

Inoltre, per falsi e meschini calcoli di speciale ed individuale economia, que medesimi coloni, malgrado la vigilanza, i divieti, le ordinanze, le multe, sogliono decimare osmembrare gli olivi e lequerce ', in dettaglio e cautamente, dissodare terreni saldi, coltivare quelli in declivo, ed operare così che nella evasione della maggiore e miglior parte della terra vegetabile, ne venga il deterioramento dei campi, si moltiplichino le frane e le balze, manchino i pascoli al bestiame lanuto ecornuto, es iaccresca rovinosamente la sfavorevole disposizione del territorio del comune e del distretto a discorrere e fondersi verso la spiaggia dell'adriatico (II.)

N. la nota al S. 64.

Ora è per tali inconvenientiche esprimo il voto, onde l'azione amministrativa, in quel che concerne la speciale proprietà, e l' uso della medesima
nell'interesse pubblico, si vegga diretta potentemente, e con tuttociò che forma il morale dell'amministrazione ad impedire che la ignoranza e la caparbieria della classe agricola del comune di Penna
non pervenga a deteriorare il sistema di coltura in
modo da compromettere un giorno, con la fertilità
dei campi, la prosperità dei proprietari di terre.

6. 72. Malgrado però gl'inconvenienti testè indicati, sia perchè non si tralasci profondere annualmente assai concime, sia per lo benefico influsso del clima, non può negarsi che il territorio di Penna non manchi dall' offerire il quadro della più grande abbondanza quasi in tutte le produzioni; ma esso è fertile, sopratutto, in olio, grano, vino, grano d'India, fava, ghianda, ec; ed è con questa che s'ingrassano mandre di porci, di cui fassi un considerabile traffico con Roma e con Napoli. Son pochi, peraltro, nel comune di Penna, gli sterpai, rari i terreni incolti; non vi è molto gusto per lo giardinaggio, evvene alquanto per l'orticoltura; ma finochè non si vedranno diffusi i pozzi artesiani, vi si mancherà sempre della possibilità d'irrigare gli orti nel sollione: il modo come vi sono divise e valutate le terre viene da me indicato nel seguente quadro.

a continue of the same and

# QUADE ANALITICO

DELLA MATURA, DELLA CLASSE, DEL VALORE E DELLA RENDITA RISPETT DELLE TERRE DEL COMUNE DI PERNA.

| ATTA               |                  | A                                                 | DESIGNAZIONE | AZIOI                                         | E                                       | 1                                     |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| discus<br>terreno. | delle<br>classi. | del valore<br>di ciascun<br>tomolo<br>di terreno. | in generi.   | PRODOTTO METTO neri, in danaro. nola Duc. gr. | DEL PRODUTTO DE SERIE DE AGRE           | AGRICOLTURA<br>in danaro.<br>Duc. gr. |
|                    | - am - am - am   | 14.00 C L C L 0.4                                 | 0-40044-0    | \$ 5.88 5.88 6.05                             | 0 4 0 + 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 111888888                             |

6. 73. Nella comune di Penna la divisione agricola delle terre è ordinariamente di piccoli campi, a vigne e maggesi : quantunque la giornata di travaglio vi sia comunemente a buon mercato, mentre per un bracciale si può stabilire a carlini due, per un paio di buoi aratori a carlini cinque, pure sono rari que' proprietari che coltivano di loro conto, e tantomeno che affittino le terre, ma quasi tutti danno i loro terre ni a colonia porzionaria : vi si divide la raccolta , in vece e contro-vece , per cui nella prima cade la raccolta del grano, delle olive e delle ghiande (da aberi non potati per quell'anno); nella 2. la raccolta del grano d'India . dei legumi, delle olive e ghiande (da alberi potati): vi si ritrae, dalle terre per l'ordinario tre terraggi, e raramente meno di un sol terraggio, dalle vigne la metà, restando l'altra a prò del colono, incaricato di tutte le fatiche di coltura, eccetto le propagini che vengono pagate per metà, a carlini 10 per o/o: resta però il colono a la metà della spesa di vendemmia: il termine medio della spesa annuale per mantenimento ed alloggio di ciascun colono, si può stabilire a ducati 60: i fondi vi sono sottoposti, come altrove, a la contribuzione del 5 per o/o, siccome al 5 per o/o il prodotto netto di essi vien valutato.

§. 74. È la estensione totale del territorio della comune di *Penna* di tomola ', 22,139. 3. 4. 2; per cui

| LE TERRE RICADORO A fisco, tomela                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| LA RENDITA IMPONIBLE È DI D. 66,073,79 LA CONTRIBUZIONE FONDIARIA DI |
| AVANZANO                                                             |
| QUALIA RICA<br>БОНО А<br>(testa                                      |
| Se poi, dalla rendita imponibile di                                  |
| non si avra che l'avanzo effettivo di                                |

Ma non vi è ragione di lasciarsi imporre neanche da quest'ultimo avanzo, mentre se il lettore avrà la pazienza di seguirmi, nel laberinto di una liquidazione, io tenterò essergli discorta, e fargli vedere più appresso, da un quadro collettivo di comparazione, che, per la spesa di consumo e de' dazi, città di Penna oltre allo esaurire perfettamente l'avanzo testè indicato, sembra trovarsi annualmente

<sup>1</sup> Il tomolo s' intende di canne agrarie quadrate 400 ; ciascuna di palmi napolitani 12 lineari.

in un deficit ben significante, circostanza che, se mi guardo bene di affermareasseverantemente (non essendo oficiali i dati da'quali io parto), giudico però non dover passare sotto sileuzio, e perchè di natura assai grave, e perchè contenente un appello implicito a città di Penna, ond'essa peasi seriamente attaccarsi di più houna fede all'agricoltura, alla pastorizia ed all'industria, a fin di sostenere l'equilibrio, o far anche preponderare in suo prò il sopravanzo delle produzioni.—Miriserbo indicare anche più a basso, in un quadrocollettivo, qual'è la produzione dell'agricoltura, in frutti e bestiami, quali quelli della industria commerciale e manifaturiera.

75. Nel territorio della comune di Penna ,
 i prodotti ordinari sono ,

a), dei campi, grano, orzo, grano d'India, olio, vino, fava;

b), degli orti, înocchio, sedano, cicoria, broccolo bianco, cappuccio , indivia, lattuga, spinacc, senape, cipolla, aglio, ruchetta, carota, ravanello, broccolo di rapa, cardone, pomo d'oro, cucuzza, carciofo, bieta, rapa, lupino, cocomero, ec.;

1 Ove, toccando argumenti statistici, mis'imputasse manear di comprendere ciò che ha rapporto con l'intero distretto, prego il lettore voler sempre ritenere, che il mio divisamento è tutt' altro che fare una corografia. c), dei pometi, prugne, pera, ciliege, visciole, amarene, fichi, noci, pesche, mela, sorbe, giuggio-, le, ec.;

d), di giardino, giglio, viola, gelsomino, rosa, margherita, garofalo, narciso, giacinto, viola
tricolore, girasole, giunchiglia, tulipano, lavandola,
tuberoso, ranoncolo, matricaria, assenzio, maiorana (origanum majorana, L.), menta crespa, issopo, lilla, dittamo cretico, basilico (ocimum basilicum, L.), salvia ec.;

e), di siepi e querceti, asparago, mammola, bacche di ginepro, noce di galla, fungo, segnatamente della specie boletus suave-olens, L., ghiande, muschio (licopodium clavatum, L.), faggiuola, visco (viscum album, L.), ec

§. 76. Sono gli alberi che fanno bene, nel territorio di Penna, quercia, faggio, abete, acero, tiglio, frassino, lauro-regio, busso, salice, olmo, carpino; le erbe spontanee, i frutici e gli arbusti, crescione, rosmarino, salvia, robbia', trifoglio, cicuta, maggiorana, ginestra, giunco, piantaggine, giusquiamo bianco, berretta di cardinale (evonymus europeus, L.), edera arborea e terrestre, vulvaria, titimalo, erniaria, bieta vulgare, pastinaca, petroselino (bubon macedonicum, L.), cerfoglio, finocchio selvaggio, sellero spontaneo, sambuco ne

gro, asparago, crespino, dittamo, uva orsina, saponaria, sempre-viva ( sempervivum tector., L.), portulaca, pruno spinoso, agave, rosa rossa ( rosa gallica, L. ), rovo frutticoso, cappero ( capparis spinosa, L. ), celidonia , papavero rosso ( papaver rhoeas , L. ), menta silvestre , ortica ' , marrubio vulgare, serpillo, melissa spontanea, digitale, crescione, coclearia, verbena, altea, malva ( malva sylvestris, L.), liquirizia, ruta capraria, trifoglio fien greco, tarassaco, cicoria silvestre, artemisia vulgare, tussilaggine (tussilago farfara, L. ), pimpinella irsuta, briona , lupolo (humulus lupulus, L.), mercorella (mercurialis annua, L.), ginepro comune, pungi-topo ( ruscus aculeatus, L.), parietaria, coda di cavallo (equisetum arvense, I..), felce (pteris aquilina, L.), ruta muraria, capelvenere, tasso barbato (verbascum thapsus, L.), marrubio, solatro (solanum nigrum, L.), alchemilla vulgare, lapazio (rumex acutus, L.), centinodia,

<sup>1.</sup> Si sa con quale interesse si attende ora, in Inghilterra, a la coltivazione della ortica, che si è arrivato a far per venire fino a sei picidi di altezza, e che, essendo sata sperimentata più filamentosa di qualunque altra piauta finora conosciuta, si fanno da' suoi filamenti, tanto i merletti più fini, che le corde e gomene più forti.—E dalla nostra ortica nessun partito?

nasturzio acquatico, coclearia officinale, cardo-santo, bardana, lingua cervina (asplenium scolopendrium, L.), piantaggine, alchemilla vulgare, borragine, ec.

In generale sono, in Penna, le frutta abbondevoli, il pollame e la cacciagione copiosi e variati, gili erbaggi sucosi e teneri.—Al proposito penso non dover passare sotto silenzio, che il predominio di taluni elementi 'nell'humus del comune di Penna, ed un dato particolare metodo di coltura, fanno subtre a la cicoria di giardino (cichorium intybus, L.) una modificazione tale, da constituire di questo vegetabile un camangiare, per così dire mineralizzato, di un amaro non solo piccante e gustoso, ma forse anche salutare; e la cicoria di Penna, per le ricercheche se ne hauno da tutti i luoghi convicini, nella calda stagione, diviene per gli ortolani un oggetto di lucro non dispregevole.

§. 77: I grani più comuni, nel territorio di Penna, sono i coì detti duri e teneri, cioè saraceno, risciola, saragolla, serpentino (con ariste sacre), indi carosella (senza reste), maiorca, cicerello: vi si seminano a getto, conforme si pratica per l'orzo, il miglio, il panico: il grano d'India, il farro, la fava, vi sono seminati a solchi.

1 Probabilmente (mi si condoni il dirlo) quelli olie si svolgono dagl'ingrassi umani. Le malattie che vi sogliono infettare i grani , sono la rubigine, il carbone; gl'insetti che sogliono accagionarli, il bruco, la tipula oleracea; nei granili, il corculio granalius; il becco-nero o punteriolo ', la tignuola: le malattie che sogliono danneggiare il grano d'India e la fava, sono la carie ed una piantasemi-parasita detta orobanche, vulgarmente fiamma; i gallinsetti sono i gorgoglioni, i bruchi.

§. 78. Tra le uve di Penna le più comuni sono la doraga (uva leptoraga, Plin.), l'apiana, il montonico o fermano, il greco, il tribiano, la volpola o cimiciattola, il cacciuno, la lacrima nera, la balsamina, il santo-marino, la racciapaluta, molte uve nere, che generalmente chiamansi gaglioppa; le meno comuni la duracina, la corniola (dactylides), il moscadello, la malvasia.

Le viti sou mantenute quasitutte a basso-fusto, regolarmente potate e raccomandate a canne, che

1 Si è, già da tempo, osservato che le pelli di montone, uno tosate, attirano tutti i tarli comuni (punteruoli) delle derrate cereali, e che procuran di quelli la distruzione in poco tempo: non si sa il come, ma si è visto che gl'insetti vengono attratti dalla lana sudicia, e vi periscono.—Eco, parmi, un espediente assai facile pe' proprietari, onde guarentire i loro magazaini di grano.

si tolgono dopo la vendemmia, si metton di nuovo in aprile, e si rinnovano in ogni due anni: rarissimi sono i pergolati, meno rari i capanneti.

Si moltiplicano le viti per magliuoli e propaggini, gli olivi per piantoni, i frutti per innesto a corona ed a squarcio.—Sono danneggiale le vitidagl'insetti, chiamati vulgarmente convolvolo, magnacoze, magliavite, dal bruco; gli clivi da taluni insetti della specie dei kermes, detti vulgarmente formiche-rosse, dal bruco-minatore, e nel verno dalle gelate, siccome il grano d'India lo è dalla siccità, durrante la state; i frutti dagli afidi; gli orti da pidocchi, formiche, afidi; i campi dalle talpe, dai topi.

§. 79. Scarso è il provento della cera , del mele e della seta, perchè difettoso è il metodo che si tiene nell' apparecchio di questi prodotti animali, e poca la industria per gli alveari e pei bachi da seta.

Espongo qui appresso il prospetto delle epoche delle diverse fioriture e delle raccolte.

# PROSPETTO

### DELLE EPOCHE

### DI FIORITURA E RACCOLTA

### DI FRUTTI E CEREALI NEL TENIMENTO DI PENNA.

| DE      | OMINAZIONE<br>dei               | DESIGN                     | AZIONE                                     |
|---------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| CEREAL  | E DEI PRUTTI.                   | DELLA FIORITURA.           | DELLA RACCOLTA                             |
| CEREALI | Grano<br>Grano d' India<br>Paya | Maggio<br>Luglio<br>Aprile | Ging. , o Inglio.<br>Settembre.<br>Giugno. |
| PAUTTI  | Uve<br>Olive                    | Maggio *                   | Ottobre,<br>Novembre:                      |

§. 80. Il bestiame utile non avendo nel territorio di Penna sufficienti pascoli, con l'aiuto dei prati artificiati e dei fieni, vi prospera convenientemente, si che da certi proprietari sono già stati introdotti alcuni merinos i ; ma non posso qui ristarmi dal dire che generalmente la educazione degli animali, la maniera di migliorarne ed aumentarne le razze sono poco, e forse nullamente studiate nel comune di Penna.

In generale sono i buoi piccoli, ma resistono assai al travaglio, qual'è penosissimo, atteso la natura e montuosità del suolo, le vacche meschine, e nessai lontane dalla eleganza di quelle svizzere, per cui del latte di esse non si fa burro e mozzarelle, non per la supposta deficienza di elemento butiro-

1 Sono questi del numero di que pochi chel'amicini del hememerito De Meis di Valloacura con Walner di Ginevra pervenne a far prelevare, in Vasto, tra le mandre venute dal-la Svitzera, onde arricchire e meglio nutrire la novella fabbrica di panni fini in Solmona; ed è veramente a far voti, chè la moltiplicazione di questi merinos affretti il momento di esimer Penna, del pari che tutto il regno dalla straniera dipendenza pei panni; in quanto a che giusti elogi qui debboni al proprietario De-Casaris di Penna, così per la cura che prende a la moltiplicazione dei merinos, che per la fabbricasione dei panni sul gusto forestiere, mediante l'innesto delle lane di quelli con le lane comuni.

so, ma per infingardaggine dei proprietari: per verità bisogna confessare che non vi è idea di proquoi, mentre non si suole tenere che soltanto quel numero di bestie necessario al lavoro dei campi.

Sono le pecore mediocri, ed il formaggio del latte di queste buonissimo, se non come companatico, almeno come condimento, ma il comune dictità di Penna non ha quantità sufficiente di questo comestibile, e farò vedere, da un quadro d'importazione, la quantità di formaggio, ch'è obbligato comperare dalle provincie confinanti, e talvolta anche dallo Stato-romano.

I porci sono comunemente buoni, e vi s'ingrassano in modo così straordinario, che un maiale può pesare fino a Goo libbre: è forse di questi soli animali di cui, così nel comune di *Penna*, che nella intera provincia del 1.º Abruzzo ulteriore, si studia migliorare le razze.

Sono i cavalli brutti, in tutto il valore del termine, le cavalle mediocri; gli asini, ma soprattutto i muli, belli e fortissimi.

Il termine medio della spesa annuale per ogni bestia grossa, a la quale si suole accordare circa 18 tomoli di biada, entro l'auno, si può stabilire a ducati 20; il termine medio del prodotto degli animali, valutato in danaro, il 10 per %. Le malattie che sogliono affliggere le bestieutili, sono il raffreddore, il vaiuolo, la visciola, le coliche; gl'insetti che sogliono tormentarle, sono le zecche, i pidocchi, le mosche, e segnatamente le mosche asilli, o parasite.

Il numero approssimativo del bestiame, che attualmente (1832) esiste nel comune di Penna, con la indicazione del corrente valore individuale, viene da me espresso nel seguente quadro.

|             | 8     | 1,825, 00 | * * *   | 1,440        | 357     |        | 3,000                                                 | gallinacci                        | VOLATILI        |
|-------------|-------|-----------|---------|--------------|---------|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 105,915, 00 | -     |           | 2 2 2   | 3,200,       |         | %6° 5  | 23 800 0<br>23 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | asine<br>asine<br>muli<br>cavalle |                 |
|             | 8     | 104,090,  | : :     | 2, 4, 000, 1 | * *     | 3 8    | 75.5                                                  | porci scrofe<br>verri             | QUADRUPEDA      |
|             |       |           | * * * ; | 30,000       | 5 2 2 1 | 0      | 3,000                                                 | vacche<br>pecore                  |                 |
|             | 1     |           | 1       |              | ·       | , l    | 700                                                   |                                   | 2.1             |
| ducati era  | )     | ducati    | 3       | ducati       | 1       | ducati | N NUMBER                                              | IN SPECIE.                        | BESTIE.         |
| DEL VALORE  | ( F S | ).        | 3 )     | Z W O Z V A  |         | 1      | BSTIE                                                 | DELLE BESTIE                      | MATURA<br>delle |

§. 81. Singolarmente prodigioso è il numerodei cani e dei gatti, che si mantengono entro tutto il comune di *Penna*, mentre vi sono, di

| CANI | da strada (metico) 1, 1, di Cabria da patore. de patore. de patore. de la patore della patore del patore de la patore del patore de la patore del patore de la patore del patore de la patore del | 334<br>(16)<br>(18)<br>29)<br>21<br>19)<br>4<br>4<br>3<br>3 | 2,016 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|

E pure il numero dei cani non è che una inezia in petto a quello dei gatti, dei quali ne esistono nella comune sudetta al numero di 3,500 circa.

§. 82. Non vi è esempio di epizozia nel comune di Penna dentro il decennio: i casi d'idrofobia spontanea, trac'ani, vi sono rarissimi, nè il morso del biscione, della vipera (coluber berus,L.), della lucertola verde (lacerta agilis,L.), o del rospo riescono così fatali, siccome vulgarmente si crede; giacchè la topica applicazione degli ammollienti sono più che bastanti a curarli: la vipera, peraltro vi è rarissima, essendo poche le terre incolte; meno faro il biscione, ma vi son comunissime le lucertole e i rospi.

Molte sono le famiglie di uccelli di passaggio che si veggon transitare pel comune di Penna, o dimorar in questo temporaneamente. A meglio indicare l'epoca quando gli uccelli di passaggio delle rispettive famiglie vengono al comune di Penna e ne partono, come la direzione d'onde vengono e dove vanno, ne ho fatto il seguente catalogo, per loquale mi son giovato dei lumi dei più giudiziosi cacciatori locali.

## CATALOGO

### DEGLI ÜCCELLI DI PASSAGGIO

"CHE, DENTRO L'ANNO, SI VEDONO TRANSITARE PEL COMUNE DI PENNA, CON LA

### INDICAZIONE

DELL' EPOCA IN CUI ESSI ARRIVANO E PARTONO, E DELLA DIREZIONE D'ONDE VERGONO E DOVE VARNO.

| RDINE.                           | NOME                                                                                                                                                                                                         | DESIGNAZIONE                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOME degli vocentri di passaggio |                                                                                                                                                                                                              | DELL'EPOCA IN CUI                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         | OELLA DIREZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
| жаж                              | di passaggio                                                                                                                                                                                                 | ABRIVANO.                                                                                                                     | PARTONO.                                                                                                                                                                                | OA CUI VENGONO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OVE VANNO.                                                                                                                                                                     |
| 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 2 3 4 5 6 17 | Rondinelle<br>Rondoni<br>Cuculi<br>Palombacci<br>Caprai<br>Oche marine<br>Fringuelli<br>Pettorossi<br>Focetole<br>Storni<br>Beccaccine<br>Cornacchie<br>Tordi<br>Quaglie<br>Tortore<br>Rosignoli<br>Beccacce | Marzo Aprile Marzo Aprile idem Gennaio Dicembre idem Agosto Novembre Febbraio Dicembre Ottobre Settembre Aprile idem Dicembre | Settembre<br>Agosto<br>Settembre<br>Novembre<br>Ottobre<br>Febbraio<br>Aprile<br>idem<br>Settembre<br>Dicembre<br>Marzo<br>Gennaio<br>Marzo<br>Ottobre<br>Settembre<br>idem<br>Febbraio | Nord-Est<br>idem<br>Nord-Ovest<br>Sud-Est<br>Nord-Est<br>Sud-Dest<br>idem<br>Nord-Ovest<br>Sud-Est<br>Nord-Dest<br>Nord-Ovest<br>Nord-Ovest<br>Nord-Ovest<br>Nord-Ovest<br>Nord-Ovest<br>Nord-Ovest<br>Nord-Ovest<br>Nord-Ovest<br>Nord-Ovest<br>Nord-Ovest<br>Nord-Ovest<br>Nord-Ovest<br>Nord-Ovest<br>Nord-Ovest | Sud-Es idem Sud-Ovest Sud-Ovest Sud-Ovest idem Nord-Ovest idem Sud-Est Nord-Ovest idem idem Nord-Est Nord-Ovest Sud-Est Nord-Ovest idem Nord-Est Nord-Ovest Sud-Est Nord-Ovest |

- §. 83. Esposto il catalogo degli uccelli di passaggio, discendo ad indicare quali sono gli uccelli di permanenza, diurni e notturni, ed indi a far breve cenno degl' insetti che trovansi nel comune di Penna.—Sonovi in Penna,
- e), tra gli uccelli diurni, il passero domestico (passer vulgaris), il passero di campagna, di
  monte (montanus) la pica comune (pica variata
  et caudata), la lodola, il cardellino (carduelis), la
  macarda, il merlo (tetrao tetrix, L.), il falcone, il
  canerino, il beccafico, la pernice, nella vicina montagna, la starna (tetrao perdrix cinerea), il piccione domestico, il bigio (columba livia), l'anitra,
  l'oca, il pavone domestico, la gallina numidica ed
  africana vulgarmente chiamate galline turche;

β), tra gli uccelli notturni più comuni, la civella (noctua saxatilis), qualche gufo mezzano, o piccolo-dugo (scrops), qualche barbagianni (bubo);

7), tra' pipistrelli, il pipistrello comune (vespertilio), il pipistrello nottola, l'orecchione, il serotino;

a), tra le farfalle diurne, quelle della 1. a
 la 3. classe, tra le notturne, dal 1. al 4. ordine;

), tra le lumache, la lumaca terrestre (cochlea terrestris), la lumaca delle vigne, degli orti, la grossa lumaca dei prati, la lampada antica, la rilucente, la livrea, la elegante, la striata, il granod'orzo, la senza eguale, il bariletto, l'epiderme, il bottone;

- (\*), tra rospi, il rospoterrestre (bufo terrestris), il bruno (bufo fuscus), l'acquatico, il clamoroso (rana musica), di color fuoco, il gobbo, il marmorizzato, il verde (hyla tibiatrix, Laur.), il pustoloso;
- n), tra' bruchi, il bruco comune (eruca), il bruco di cavolo (bruchus), il luminoso, il minatore delle viti, il magnacozzo (curculio Bacchus), il bruco del grano d'India, dei grani, la calandra, il punteruolo, la falena, ec. fiuo a la 5.º classe;

. 6), tra le vespe, le aeree, le sotterrance, le fora-legno, i calabroni;

- tra' topi, il sorcio domestico (mus minor), il campagnuolo (mus agrestis), il grosso topo(rattus major), la talpa (talpa vulgaris caudata nigricans);
- \*), tra'vermi, il lombrico (lumbricus), la sanguisuga, la lumaca nuda, il verme minatore degli orti, dei boschi, delle olive;
- »), tra'grilli, il grillo domestico (gryllus), il grillo di campagna, pochi grilli-talpa, qualche grillo-cavalletta;
- "), tra' ragni, il ragno domestico, il ragno nero, il muratore, il ragno dei campi, il vagabondo;

 v), tra'gorgoglioni, o pidocchi di piante, il gorgoglione (aphis) rosso, verde, nero, cedrato;

E), tra le mosche, la mosca comune (musca), la mosca asilla o parasita (cavallina), la mosca della carne, la mosca azzurra; la cicala (cicada);

o), tra scarabei, lo scarabeo comune (scarabaeus), lostridulo, il pillulario, il rinoceroate, l'untuoso, il proscarabeo, il crisomele, il punteruolo, il capricorno, il bupresto, la cantarella, il follone; la mosca-cornuta, la cicindela, la lucciola (scarabeus parvus noctilucus, Bar.) ';

 ta'rettili, la lucertola verde (lacerta agilis), la tigrata, la vipera (coluber berus, L.), il biscione, il testa-nera;

e), tra le cimici, la cimice domestica (cimex lectularius), la campagnuola nero-cinerina, ec., ec., tutte eccessivam ente numerose;

o), tra le zecche, la zecca del pollame (acarus), la zecca dei cani (ricinus caninus);

7), tra le ti gnuole, la tignuola comune (tinea) del grano, la muraria, la guasta-legno.

La puice vulgare (pulex), e la zanzara (culex), si moltiplicano in un modo eccedente ed in-

1 Numerosi cotanto sono in Penna questi piccoli scarabei, nella, calda stagione, che ne osservi bulicar la città, del pari che la campagna, e vedi l'atmosfera come rigata e disseminata de bolidi luminosi. commodo, nella state; non così gli scorpioni, siano domestici che campestri.

6. 84. Gli animali da caccia abbondantissimi, nel comune di Penna, oltre gli uccelli, sono i lepri; i meno comuni le volpi, le donnole, i ricci terrestri (echinus terrestris), ma nelle montagne vicine si trovano i tassi e nell'inverno alcuni cinghiali .- Ma, prima di dar termine a questo capitolo, giudico conveniente, per lo vantaggio particolare della economia rustica del comune di Penna, il trascrivere qui appresso quanto mi trovo aver già consegnato nella conclusione del mio Colpo d'occhio su l'agricoltura e la pàstorizia della provincia del 1.º Abruzzo ulteriore, già dedicato al reale Instituto d'incoraggiamento di Napoli, presentato dal mio dottissimo amico, I .mo chirurgo degli eserciti di S. M. prof. N. De Simone, nellatornata de' ... aprile 1832, ed indi passato ad esame, per incarico del medesimo reale Instituto, ad una commessione scelta uel proprio seno (cav. Nanula, Delle-Chiaje, Gussone). « È tempo, io scriveva, che le conseguenze parziali, dedotte rispettivamente da ciascun fatto dianzi annunciato, siano qui da me raunodate, onde offerire a chiunque la opportunità di riconoscere, negli espedienti che son per proporre, i mezzi più congrui a reprimere gli abusi, introdurre migliori pratiche nell'agricoltura, e portare l'agricoltura medesima e la pastorizia del r.º Abruzzo ulteriore adun grado di prosperità, relativo a le sagge mire dell'attuale governo, ed al progredimento dei lumi sociali ».

« La provincia del 1.º Abruzzo ulteriore, coperta da numerosa popolazione agricola, non ha, nè può avere grandi risorse manifatturiere, per cui ha bisogno di meglio attaccarsi all'agricoltura; ma se questa, per prosperare esige l'applicazione di metodo idoneo, anche in paesi posti sotto le più felici condizioni, lo esige a doppio titolo in Abruzzo ultra 1.º, ove la natura del suolo può deladerelo scopo delle mire le più ben dirette ».

« L'argilla, predominante nel terreno della provincia sudetta, oppone sempre un ostacolo a sufficiente infiltramento di acqua, a sollecita e prospera
vegetazione; e, per le grandi fenditure a le qualiassuggetta il suolo nella state, espone ad essere disseccati non solo le piante di grano d'India, ma anche
gli alberi robusti ed i meglio assodati. Di qui la necessità d'introdurre una modificazione artificiata nella
natura del terreno, se noncon la mescolanza di altre
terre(marga ecalcina perlo terreno della provincia),
almeno con copiosa quantità d'ingrasso, onde vengano forniti elementi idonei a la vegetazione e fruttificazione, al suolo un miglior grado di permeabi-

lità per lo agevole svolgimento delle ramificazioni radicali delle piante. Ma in Abruzzo ultra 1.º, ove non vogliasi tirar partito dagl'ingrassi umani, non si potrà aver mai sufficiente quantità di concirne, senza che venga aumentato il uumero delle bestie, e non sufficiente numero di bestie senza che vengano accresciuti i prati artificiati: ove poi anche tutto questo facilmente si conseguisse, non sarebbe neppure bastevole, senza la introduzione di un sistema di concimazione conforme a lo spirito delle attuali dottrine chimiche, relativo a la natura del suolo e a le condizioni locali.

E, poichè l'amministrazione, per quanto abbia moltiplicato i suoi-divieti e le sue ordinanze, non è pervenuta a reprimere una folla di abusi, riguardanti l'agricoltura e la pastorizia; poichè la vigilanza ed i rigori delle guardie dei boschi riescono inutili ad imporne, per lo risparmio degli alberi e delle giovani piante; poichè le rimostranze fatte a la classe agricola del t.º Abruzzo ulteriore dalla società economico-rurale, egualmente che quelle di alcuni proprietari, si sperimentano infruttuose, non vi resta a tentare che di far sentire al colono abruzzese la voce del proprio parroco. Non si miri a la debolezza apparente del mezzo, chè non sarebbe questo il primo mezzo semplicissimo, con cui si sa-

rebbe conseguito scopo importante: il forte è ch'esso si faccia abilmente convergere al fine ».

« Sì, non occorre regalarci di belle parole : il parroco è il solo che, atteso il credito, il riguardo e la fiducia che gode, potrà con la via della persuasione, e senza urtare di fronte le più radicate costumanze agricole locali, indurre per gradi il contadino a convincersi, che il disboscamento dei colli e delle terre gli toglie per l'avvenire il combustibile, il sostegno dei campi, gli moltiplica la opportunità a la frequente caduta della gragnuola; che il dissodamento dei terreni saldi e delle falde delle balze gli diminuisce il pascolo per lo bestiame utile, gli accresce le frane, i fossi, i burroni, gl'interrompe le comunicazioni; che la coltivazione delle pendici e dei terreni di forte declivo gli porta lo scolo e lo arrovesciamento della miglior parte della terra vegetabile; che una congrua modificazione negli strumenti rurali gli porterà risparmio di tempo e di potenza; che la incessante seminagione del grano d'India, senza sufficiente concimazione, gli sterilisce il campo; che l'olivo, impoverito da inconseguente potatura, smembrato e decorticato, manca di opportunità, non solo a poter produrre buoni ed abbondanti frutti, ma anche a prospera vegetazione; che la regolare moltiplicazione delle impalizzate e delle fossate, arresterà gli

effetti dei guasti delle piogge, lo scolo del fiore della terra vegetabile ».

« Contemporaneamente spetterebbe poi al proprietario guarnire le sponde dei fiumi con novelle piantagioni di aiberi, onde opporsi a le devastazioni delle alluvioni, ottener combustibile e legname da costruzione; indicare la maniera meglio compatibile con la posizione dei luoghi, per la irrigazione degli orti e dei terreni; ottenere, incontro i regolamenti per la seminagione del riso cinese, modificazioni compatibili con la severità delle leggi sanitarie; attendere a la scelta dei grani, onde questi, nella vendita, ottengano preferenza; promuovere la coltivazione delle patate, accrescere la industria per le api e pei bigatti, e profittare della dolcezze del clima . nella piantagione dei gelsi; moltiplicare, con la seminagione del cotone, con l'aumento delle mandre, le produzioni opportune a le differenti materie prime: promuovere i prati artificiati e migliorare lerazze degli animali; perfezionare, mediante i tipi stranieri , l'applicazione di travaglio nella preparazione dei prodotti di agricoltura; modificare specialmente gli abusi nella vendemmia e nella preparazione dei vini , onde quest'abbondante produzione , oggi di niun provento, divenga proficuo per la ricchezza della provincia; sopprimere la pratica della fermentazione delle olive, afin che gli oli siano migliori, più abbondanti, ottengano preferenza nella vendita e convergano, col vino ed i cereali, a rendere il lilancio del commercio sempre più favorevole in Abruzzo ultra 1.° ».

« Ma dovrò poi dissimularlo per falsi riguardi? no, certo. È qui d'uopo che le espressioni corrispondano perfettamente a la schiettezza dei sentimenti. Se il contadino del 1.º Abruzzo ulteriore non si vedrà indotto ad utili riforme agricole, senza il tuono autorevole della voce del parroco, il proprietario, del pari, non si vedrà mai e poi mai determinato ne a tutte, ne ad alcuna di queste utili modificazioni, con tutti i premi onorari del mondo che il governo o il reale Instituto d'incoraggiamento potessero promettere ed accordare, ove il proprietario medesimo non vi trovi la utilità effettiva e pronta del proprio speciale interesse. Ora è appunto la prospettiva di questa utilità di proprio speciale interesse che non si vedrà spuntare per lo proprietario abruzzese, senza il sollecito spaccio dell'avanzo delle produzioni territoriali ; e questo sollecito spaccio non potrà egualmente giammai aver luogo, senza la rimozione, o modificazione delle difficoltà locali, e la diffusione di economici mezzi di trasporto. A buoni conti, lo ripeto in due detti : l'agricoltura e la

pastorizia potranno positivamente prosperare nella provincia del 1.º Abruzzo ulterioree mettersi in un piede rispettabile, ove siano adottati i seguenti due semplicissimi provvedimenti:

1.º, Stabilimento di scuole rurali, nei differenti comuni, sostenute dai parrochi;

2.°, Compimento delle traverse rotabili, e formazione delle vie vicinali ».



## Articolo 10.º

Fabbriche, industrie e manifatture di città di Penua; posizione commerciale; fiere e mercati; industriali asportazioni ed importazioni; produzioni territoriali, e manifatturiere; interesse del danaro; vie rotabili esterne e vicinali; distanze da diverse città capitali e da diverse città provinciali del regno; locande; arrivo e partenza del corriere.

§. 85. Quantunque il comune di Penna abbia , da un canto , abbondanti prodazioni utili al consumo degli uomini, pure manca, dall'altro, della congrua applicazione di travaglio, onde portare le produzioni medesime a quel conveniente grado di perfezionamento di cui son suscettive: testimoni l'olio, il vino, il vasellame di argilla. In effetti Penna dà qualche materia prima (cera, seta) allo straniero , da cui poi lavorata dee ricomperarla , con discapito del proprio interesse ; e uon è miga già che il perfezionamento nell' apparecchio delle produzioni non si effettui per mancanza di libertà degl' industriali e dei proprietari , ma sibbene per due cagioni semplicissime , di cui la prima si è la industria lasciata in balla dell'ignoranza, senza tipi stra-

nieri ' per modelli; la seconda l'apatia prodotta da tardanza e scarsezza dello spaccio e lontananza dalla capitale dei proprietari e degl'industriali medesimi, i quali, a vero dire, a scoltano narrare, ma non si trovano rimpetto ai suggetti ed oggetti che, nelle pubbliche esposizioni delle produzioni nazionali, sogliono riportare sovrano premio ed applauso'.

§. 86. È facile indovinare il modo di ovviare a la 1. causa: in quanto alla 2. non occorre ripetere con qual'esemplare energia la sollecitudine sovrana si è dichiarata, onde svegliare la emulazione e sostenere la concorrenza nell' animo di tutte le classi dei proprietari edegl'industriali, con lo aver ordinato, rispettivamente, a le amministrazioni delle provincie inviare annualmente al reale Instituto d'incoraggiamento di Napoli ogni articolo di produzio-

<sup>1</sup> Nessuno può iguorare i vantaggi che Kuskisson arrecò in Inghilterra, con lo aver accolto nella gran-Bretagna, per tipi, le seterie francesi.

<sup>2</sup> Di qui è, per quanto rifletto, che parecchi giovani di Penna, con felicissime dispositioni per la pittura, la musica (5.15) e la scolura, e quali forse, con la prospettiva dei suggetti e delle cose coronate, diverrebbero geni, restano affognti, nella lontananza di esempi di pubblico premio ed applauso.

ne, egualmentechè di manifattura provinciale, a fin di poter coronare di premio quelli che se ne potranno dimostrar meritevoli.

§. 87. Da un altro canto la industria di Penna non trova, nelle produzioni dell' agricoltura, tutte le materie prime, che entrano tra gli elementi di consumo, di commodo, di necessità. Farò vedere più sotto, da un quadro d'importazione, che città di Penna tra le altre cose, riceve da fuori cauape, panni ordinari, cotone, ec., nel mentre sarebhe a lei facile ovviare a queste mancanze, con lo introdurre la seminagione del cotone, accrescere quella del lino ', aumentare e migliorare le mandre; nè avverso quest' ultimo espediente varrebbe opporre la scarsezza di pascolo; dacche si sa come gli arieti dei merinos, oltre al prosperare benissimo anche dentro le stalle, danno anzi così migliori lane.'

§. 88. Le industrie, le fabbriche e le manifattu-

1 Se il bellissimo lino della nuova-Ollanda (pharmium thenax) ha prosperato Edicemente in Irlanda ed in Inghilter12, con quanta miglior ragione non dovrebbe prosperare nel suolo di Penna? Esprimo qui il voto, chè il nobile zelo dell'inglese Wil Salisbury venga presto imitato da molti proprietari pennesi! Così, dandosi a questo lino, col novello metodo del nostro napulitano, aschitetto Maggi, la bianchezza 
del cottone, si potrà possedere un prezioso elemento, onde perfezionare le tele fine di città di Penna.

re, che attualmente esistono in Penna, sono di cappelli fini, fiori artificiati (5. 5) e cuoi all'uso di Francia, strumenti da corda, terraglia, vasellame ordinario', mobiglia di legno impellicciate, orologi da campanile, sapone, tele e panni ordinari, paste all'uso di Napoli, rosoli cremati all'uso di Livorno. È in Penna appunto ove, quasi per dote esclusiva di località, si preparano, con una buona fede, quali si rinviene di rado presso i venditori delle citta capitali, salcicce (cervellate) e mortadelle all'uso di Milano e di Bologna, quali sono ricercatissime nella calda stagione, ed è ivi che si apparecchiano, coa modi assai bene intesi, eccellenti prosciutti affumati all'uso di Amburgo.

In *Penna* il salario dei travagliatori è a buon mercato, mentre il *maximum*, per l'artigiano, è di carlini 3 al giorno.

1 La terra del comune di Penna, del pari che quella di molti passi della provincia del 1.º Abruzzo ulteriore, è opportunissima alla imitazione del vasi antichi, e si sa come, fin dalle epoche le più remote, i piccni, e segnatamente gli atriari, tiravan partito dalla loro figulian, che mandavano pur oltre-mare; di che ci fa testimonianza Plinio (lib. XXXI, cap. 47), ma più particolarmente alcuni trienti, tra le pregiatissime monete, possedute da Sorricchio, nel rovescio dei quali trienti osservasi la impronta d'un vaso diota con manishi assai rielvati. \$\( \). 89. Il commercio \( \cerc \) oggi nel comune di \( Penna \) in qualche floridezza, e promette prosperarvi, per le speculazioni a cui la necessità ( atteso il meschino prezzo delle biade , o piuttosto il tardo spaccio) ha indotto i piccoli proprietari, i quali si può dire siano divenuti quasi tutti commercianti, che ordinariamente esercitano un commercio sedentaneo: sonovi però di quelli che esercitano anche un commercio attivo con lo straniero. — È ben rincrescevole che, per qualche centinaio di ducati, risultanti dallo appalto dei così detti posti-volanti; uon si possa godere, nella piazza di \( Penna, \) la piena franchigia, nella vendita di ogni cosa; appalto che a la fin de' conti non risulta, per quant' ho saputo, che ia vantaggio di alcuni monipolisti.

Nel comune di Penna, oltre i mercati dei coreali, comestibili, bestiami, merci e produzioni d'industria locale, i quali hanno luogo nel giorno di sabato di ciascuna settimana, vi sono anche 5 grandi fiere, entro l'anno, cioè a dire la

dei 2 Sebbraio ... nel di di s. Biagio; della prima demenica di ogni maggio. nel di di s. Massione del prima demenica di ogni maggio. nel di di san Granceco di Abbaio degi 3 decembre ... nel di di san Granceco di Abbaio degi 8 decembre ... nel di di dalla Concesione.

§. 90. Indipendentemente dalla moneta del reguo, ha in *Penna* il suo corso anche ogni altra moneta di oro e di argento, e segnatamente i colonnati di Spagna, i luigi, e i zecchini romani, quali ultimi sono ricevuti volentieri, e si barattano con vantaggio. - Dò , qui appresso , i quadri analitici di asportazioni ed importazioni, quali hanno luogo entro un anno in città di Penna, ed indi uno specchio comparativo delle asportazioni ed importazioni, onde si scorga qual'è, nel comune di Penna , la preponderanza del bilancio di commercio. Intorno a che mi veggo in obbligo dire, che ove mai scorgessi, o lettore, qualche omissione o inesattezza, nelle seguenti tavole, o ne avessi ravvisate nelle precedenti (§ §. 29, 32), ti prego non volermi acerhamente imputare, 1.º perchè il commercionon è mio fatto, 2.º perchè Penna manca di un ufizio doganale da cui avessi potuto a colpo d'occhio ravvisar tutto; e dico acerbamente, perchè confido non mi dinegherai la tua indulgenza, quando vogli por mente che, onde formar le seguenti tavole, egualmentechè le altre precedenti , sono stato nella gravosissima necessità di andar di persona raccogliendo, un per uno, gli elementi da differenti commercianti del paese 1, e che sovente, per essermi

<sup>1</sup> Ciò che mi ha spessamente fruttatola taccia di stravagantel Ma io conosceva che il volgo va compatito, anche perchè il volgo è numerosetto.

riuscito far tesoro di nuove e più esatte notizie, sono stato costretto, onde allogare la nuova messe, riformare cicasuna *tavola* ed il calcolo rispettivo, per lo bello numero di 4 e 5 volte, riche,



| NATURA<br>delle     | TOTALE |                                        | SOMMA        |              |  |
|---------------------|--------|----------------------------------------|--------------|--------------|--|
| e delle<br>perrate. |        | VALORE                                 | PABZIALE     | GENERALE     |  |
|                     | _      |                                        | Ducati, gra. | Ducati, gra. |  |
|                     | 3      | 20,000 , n<br>12,000 , n<br>31,200 , n | )            |              |  |





### ORMODES

### SINTETICO-COMPARATIVO

DELLE ASPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI QUALI HANNO LUOGO, ENTRO L'ANNO,

### IN CITTA' DI PENNA.

| ASPORTA-<br>MIONI      | indigene D. 101,586, » 136,306,00 entiche |
|------------------------|-------------------------------------------|
| IMPORTAZIO<br>NI DALLO | distretto                                 |

§.91. Dal quadro di asportazione si vede apparire, che i sopravanzi, ed i rami di più lucroso provento, per città di Penna, sono il grano e l'olio, mentre il vino si può dire prodotto morto ", ed il

1 Chiamo, per Penna, la raccolla del vino prodottomorto, perchè questo prodotto rimane, per la città sudetta, capitale improduttivo, cioè per semplice uso di consumo (chè; come ogunu sa, la rovina e la dissipazione del fondo sociale); periocche èsendo cosa manifesta cheauche le medesime materie di oro e di argento non sono ricchezze se non diveugono capitali produttivi; il consumo, puro e semplice, che oggi si fa dell' abertoso prodotto di vino, i ni città di Penna, lunge dal contribuire a la prosperità di questa, non serve ad altro, fin qui, che a distruggere da un canto quel che dall'altro fia-produrre. grano d'India prodotto incerto, perchè quasi costantemente contrariato dalla ordinaria siccità della state.—Fratanto il grano è lunge dallo avere le buone qualità di quello di Sicilia; giacchè nella scelta, adoperasi in *Penna* la medesima poca cura che nelle Puelie.

§. 92. In Penna i vini sono schietti, lontani da ogni mistura e adulterazione, ma un po pesanti, ed eccone le cause. Non è già che città di Penna manchi di elementi idonei a poter comporre vini, cherivaleggino con quei di Francia e di Portogallo, ma manca di metodo nella vendemmia, di cellai sotterranei, ed è, in quanto a la fermentazione, tuttora attacata a taluni vecchi pregiudizi, da cui non è sì facile farla riuvenire.

facile farla rinvenire.

Due quindi, e facilissimi, sarebbero i rimediche potrebbero ridurre eccellenti i vini di Penna, e portarli al più alto grado di perfezionamento; r.º la generale introduzione delle regole, riconosciute congrue dall'analisi e dal ragionamento, per la buona vinificazione; 2.º la formazione di questa produzione. — Lo dico esplicitamente, così agli abitanti di Penna, che della intera provincia del r.º Abruzzo ulteriore: fintantoche essi non adotteranno a la lettera tutti due i provvedimenti

dianzi indicati , nè meriteranno , nè potranno trarre un lucroso provento dalla loro grande raccolta di vino.

§. 93. In quanto agli oli di Penna, questi pareggerebbero quelli a la Ravanas, fabbricati in Bari. se non fosse difettosa la manipolazione delle olive , come difettosi sono gli strettoi ed inconseguenti, per-. ciocchè si risentono tuttora delle primitive imperfezioni della meccanica più grossolana e vulgare. Lodevole è pertanto, in Penna, il metodo che si tiene nella raccolta delle olive, mentre seuza attendere. che queste cadano dai rami, si colgono dall'albero, appena annegrite; d'ond'è che gli oli primamente espressi, oltre all'essere notabilmente migliori di quei di Tivoli (in Roma non sempre giustamente lodati). rivaleggiano, pel colore e per la dolcezza, co'migliori oli sopraffini di Nizza e di Aix, che son purquelli che vendonsi in Marsiglia 45 franchi a millerole di più degli oli ordinari del regno di Napoli,-Fratanto, pel barbaro costume esistente in Penna di lasciar fermentare le olive, negli olivai, non solo si lia diminuzione di volume, ma siccome è naturale, perdita di oleoso succo, e mancanza di prodotto. Però, quantunque sia di ciò, gli oli di Penna non solamente non sono così leggieri come quelli di Sicilia e di Tunisi, ma sono, senza paragone, assai migliori di quei che la valle di Sorrento fornisce a Napoli.

§. 94. Il comune di Penna, col suo distretto, si unisce con Bari, Monopoli e Brindisi, a provvedere, mediante Venezia, Trieste ed i vetturali, l'alta-Italia e la Germania; ma stantechè i suoi oli son grassi, e in conseguenza eccellenti pei saponi, così è che, ove al risico di lunga navigazione non fosse costretto aggiungere spesa eccedente pel noleggio dei legui, esso farebbe forse assai miglior partito con Marsiglia, e gli oli di Penna e del distretto otterrebbero la preferenza su quelli di Faranto e di Calabria.

Al proposito non posso tacere che, comunque la Francia comperi tuttora 25 milioni di franchi di olio, la introduzione del gas nei paesi del Nord, la surrogazione, in Fiandra, Inghilterra e Germania, degli oli di semi di colza e di papavero a quelli di olio di olive, in seguito al blocco continentale, la portato, siccome in tutto il regno di Napoli, un colpo anche a Penna, nel commercio de suoi oli '; purc

<sup>1</sup> Ciò che, avviso, resterà sempre poco avvertito, finochè sussisterà, pel regno medesimo, la opportunità di fornir parte de suoi oli al Levante, a la Birberia, a la Spagna, net quali paesi si sa che il buon ricolto delle olive non avviene in ogni anno.

per 200,000 some che il regno medesimo suole somministrare a lo straniero, non manca, dalla sua partte, il piccolo comune di Penna contribuire con la quota non meschinissima di 12,000 metri (V. la tav. di asportazione); sì che dei 5 milioni di ducati che, per l'olio, introita il regno, non lascia di percepirue meno di 31,000 città di Penna; siccome, su i 12 milioni delle asportazioni del regno medesimo, non entra in città di Penna per meno di dacati 136,000 (V. la tav. cit.).

§. 95. Non posso qui ristarmi dal dire, che molto rimane a fare onde città di Penna sia nel caso di poter meglio contribiure a la prospertià del reguo; perciocchè il perfezionamento delle di costei industrie richiederebbe cangiamenti graduati, in armonia coi rispettivi progressi di ciascuna di esse; e che, ove anche il provento del commercio dell'olio venisse maggiormente a diminuire, il governo, con qualche migliaio di ducati, potrebbe sollecitamente incoraggire la fabbricazione dei vini e della seta: dano cia di primo di questi prodotti, che

1 È tempo, che il coltivatore napolitano esca dal suo letargo; è tempo, che sappia cuoprirsi di gelsi il regno Lombardo-Veneto, il Piemonte, la Toscana, gli Stati-romani ; somministrare la Spagna, in ogni anno, una maggiore quantità di seta; avere il governo russo concesso privilegi ad una compagnia di capitaliti; per introdurre nella Georgia gelà. he chiamato prodotto-monto per Penna, ove fosse apparecchiato nelle regole, in luogo di guastarsi, potrebbe guadagnare andando per mare, e così convergere, con altri paesi del regno di Napoli, se non a la provisione della Laghilterra, della Ollanda, di san Pietroburgo, almeno a quella della Germania.

In quanto poi a la sela, questa riuscendo bemissimo in città di Ponna, per la coudizione del clima e delle acque, potrebbe fornire, in seguito al periodo di 3, o 4 anni, per lo accrescimento delle pisute dei gelsi, sua feconda risorsa commerciale per la città sumentovata.

§. 96. Vi è, in Penna, buoqa quantità di numerario, ma questo, uon trovandosi ripartito se non che tra pochi, avviene che l'interesse convenzionale del danaro non sia oggi (1832) che raramente meno del 12 per %, e comunque le vicende di ribasso ed innalzamento dei foudi delle ricche piazze commerciali, non si rifictta per niente nella piccola piazza di Penna, pure il danaro non vi si suola accordare che a condizioni difficilissime.

Espongo qui appresso, nel modo che ho promesso (§. 74), il quadro delle produzioni, da cui

e Glatura di seta, e addivenire, in fine, annualmente più considerevole la massa di seta che le Indie porgano. — MILLENET.





## DELLE PRODUZIO

E DEI PR

| PRODUZIONI.  | DENOMINAZI<br>DELLE<br>PRODUZION                                                            | OSSERV AZIONI                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEL BESTIAME | Giovenchi (a) Agaelli Capretti. Porelectioni Puledri: Slacconi Muletti Gallinacci Piccioni. | (a) Di ciascun a<br>nimale si è stabili<br>il valore sul prezz<br>ordinario che g<br>corre, nella età c<br>an anno. |

prelevo l'annunzio che, considerata ridotta ad effettivo numerario,

EA PRODUZIONE { fuoco. . . . . D. 124, 32, al } mesc . D. 10, 36 giorno. 20 oo, 34 1/2 giorno. 20 oo, 34 1/2 giorno. 20 oo, 00 10/12

# QUADED COLLBETTIVO

DEI CONSUMI, DEI DAZI E DELLE PRODUZIONI

DI CITTA' DI PENNA,

## PROSPETTO COMPARATIVO

DEGLI RHTI E DEGL'HATROITI DELLA CITTÀ SUDETTA-

| 259,433,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 8,644,               | 10,588,          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| 307,542,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51,690,00 | 248,644,             | :                |
| Cereali (compressol Tolis). 16,979, 60 Liqueri (compressol Tolis). 16,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10,517, 10, | Diretti   | Agricoltura          | DAFFICIT 10,588, |
| ООВЕСИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | } = ====  | INTROITG. PRODUZION! |                  |
| PSITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | INTROITO.            | DEFICIT          |

S. 97. I prodotti dell'industria rimangono stazionari a città di Penna prima delle fiere e dei mercati, ma segnatamente quelli territoriali non vi trovano rapido spaccio, per cui ristagnano, spesso con deterioramento e dispendio, in sino a che non viene il momento di fare di essi un cambio interno, e a dettaglio coi vetturali, o in grosso, con lo strapiero, mediante il mare; ma ciò malgrado, Penna vende sempre per pochissimo le sue biade, qual'è costretta far trasportare all'adriatico, a schiena d'asino, cosa che non può neanche far eseguire in ogni tempo, ma solo nella bella stagione, in cui le pseudo-strade vicinali sono praticabili; e , ove città di Penna formi pure un anello, nella grande catena del regno, essa non potrà contribuire, ripeto, con la prosperità propria particolare, a la prosperità ed all'iuteresse nazionale, senza la finale esecuzione della traversa rotabile che imbocca a la via maritima.

Quindi (crederò non ripeterlo mai abbastanza), non sarà se non col pieno compimento di quella dirò fatale traversa rotabile che, per la migliore facilità di trasporto, il commercio, l'agricoltura ela pastorizia, potranno, in Penna, essere portati ad un grado di elevazione, di cui non è difficile valutare i vantaggi; dapoichè l'adriatio, frappostoal contineuto, si presta troppo felicemente, e quasi al pari di uno stretto, onde quella città, con breve corso, assolva lestamente i suoi affari con le Dalmazie, con l'Istria ed il Veneziano.

§. 98. Ma Penna ha pure un altro passo afare per la prosperità sua e del suo distretto: la costruzione di due strada vicinali è il solo mezzo; chi può metterla in pronto contatto con Teramo e Chieti, che pure formano, nelle provincie degli Abruzzi ultra 1.º e citra, centri di relazione con Roma e con Napoli · Peraltro ho bisogno qui far notare che, ove anche il governo volesse autorizziare la squesa perqueste strade vicinali, sono tali e tante le seabrose difficoltà dei luoghi; ch'esse strade non potratino avermai il loro compimento così sollecitamente come bisognerelbe, per cui porto avviso, siccome ho già detto pei vini (\$.92), che solo per lo incoraggiamento di una società di azionisti, le indicate strade vi

Gli economisti inglesi, che concibbero per tempo i vantaggi che dalle strade interne risultano a la prosperità civilei, fecero costruir quelle di lastre di ferro, onde non fossero prestamente interrotte; ed il commercio poi , valutandò tiutta la importanza della solfecitudine , nelle permute delle merci , importanò dalla fisica una potenza; che attualmente fa percorere ni carri fino a 10 miglia in un ora , e fa superare ad un battello la violenta resistenza di una corrente, e la ostinatezza di un sotto-vento.

cinali potrebbero essere, per così dire, create entro pochi mesi.

§. 99. Finalmente, avanti didar termine, con questo articolo, a la 3.º parte del presente Saggio storico-statistico, mi veggo in obbligo dileguare alcuni motivi di esitazione nell'animo dei forestieri che, bramando particolarmente curarsi con acqua-ventina , sono in dubbiezza se, per non avere città di Penna compito la nominata traversa che imbocca a la via consolare, vi si possa o no andare in carrozza, e vivono in perplessità su la scelta dei punti, sui quali converrebbe meglio dirigersi, onde non vagare, avanti di pervenire a Penna e a la sorgente medicinale. Mi fo quindi sollecito avvertire che, quantunque si possa venire a città di Penna plausibilmente bene in carrozza, sarà però sempre conveniente dirigersi, come a punti centrali, verso talune città degli Abruzzi, meglio note ai viaggiatori, dalle quali poi si può pervenire più commodamente epiù prestamente a Penna; per cui accenno come punti centrali di direzione,

|                  | Chieti e Popoli,                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| PER GLI ABITANTI | degli Stati-romanı Giulia ed Aquila,<br>delle isole d'Italia Gaeta, indi Popoli. |

È nelle ora indicate città di Chieti, Giulia, Popoli ed Aquila, ove ritrovansi, quasi in ognitempo e stagione, commodi opportuni ond' essere trasportato, in carrozza, e con modica spesa, a cittàdi Penna.

§. 100. Penna non è lontana che di 12 miglia a S.E. da Chieti, di 24 a N. da Giulia, di 30 a N.O. da Aquila, di 21 a S. E. da Popoli, di 18 a N.O. da Teramo, di 132 a S. O. da Napoli, di 190 a N. da Ancona, di 130 a S. O. da Roma, di 20 a S. O. dal Grau-assso d'Italia.

In città di Penna le più convenienti locande che, oltre i quartini mobigliati, attualmente si trovano, sono quelle di Santamicone, con commodo di rimessa, di Formica, di Micolone: il corriere di Napoli vi perviene due volte la settimana, cioènelle ore pomeridiane di lunedi e venerdi, e ne riparte nel mezzogiorno dei successivi martedi e sabato: è quindi per lo medesimo corriere che ivi pur si ricevono lettere dall'estero, e so ne spediscono.

FINE.

# A S. E. R.\*

### Monsignob Colabbelo

PRESIDENTE DELLA GIUNTA DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

## ECCELLENZA REV."

Per ordine di V. E. Reverendissima ho ciaminato l'Operetta initiobat — Saggio Storico-Statitico sulla Ciità di Penna; ed ho ritrovato niente esservi contro la Religione o i dritti della Sovranità. Dippiù stimo; che una tale opera possa riuscire vantaggiosa per la città di Penna; utile per gli impiegati giudiziari, militari; ed amministrativi de Distretti della Provincia del I. Abruzzo Ulteriore, e profittevole per l'agricoltura, pei forestieri, per gl'industriali, e pe' commercianti. Laonde son di parere che possa permettersene la stampa se altrimenti non. parrà a V. E. Reverendissima, di cui con profondo essequio mi dichiaro.

Divotiss. Obligatiss, servo vero ANDREA FERRIGNI.

### Napoli 25 Luglio 1832.

#### PRESIDENZA

REGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI

DELLA GIUNTA DI PUBBLICA ISTRUZIONE.

Vista la dimanda del Tipografo Luigi Spinelli, con la quale chiede di voler stampare il manoscritto intitolato. — Saggio Storico-Statistico sulla Città di Penna, del dottor Vincenzo Gentili;

Visto il favorevole parere del Regio Revisore signor D. Andrea Ferrigni;

Si permette, che l'indicato Manoscritto si stampi, però non si pubblichi sensa un secondo permesso che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuta nel confronto uniforme la impressione all' Originale approvato.

> IL PRESIDENTE M. COLANGELO.

Il Segretario della Giunta GASPARE SELVAGGI.



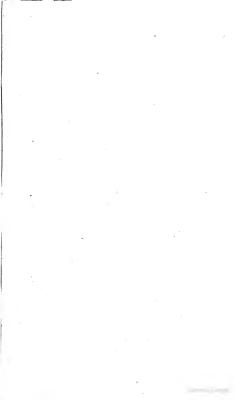

#### CORREZIONI

| pag. | AGLEO |                                                                      | 1                                                                        |  |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|
| 5    | 22    | quella                                                               | quelle                                                                   |  |
| 13   | 4     | Slater                                                               | Slater                                                                   |  |
| 17   | 1     | lungo                                                                | lunge .                                                                  |  |
| 17   | 9     | MENEI. ΣΩ, ec.                                                       | (manca) «—MENAND.,<br>nell'altro manico (for-<br>se il nome del vassio.» |  |
| 31   | 26    | si potrà                                                             | si potranno                                                              |  |
| 95   | 10    | ( a destra della iscrizione lapidaria, manca sot-<br>to ) « QUINQ. » |                                                                          |  |
| ivi  | 12    | R . DGC.                                                             | R . DEC.                                                                 |  |
| 97   | 18    | torra                                                                | torre                                                                    |  |
| 111  |       | il fronte                                                            | la fronte                                                                |  |
| 141  | 20    | sacre                                                                | scure                                                                    |  |
| 165  | 9     | quali                                                                | quale                                                                    |  |
| - cc |       | doi a fabbasia                                                       | dei 2 febbasia                                                           |  |

EBRORI-



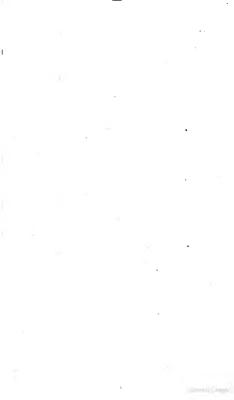





